





12 E

## OPERE

DI

# HEGEL

#### FILOSOFIA

# DEL DIRITTO

OSSIA

IL DIRITTO DI NATURA E LA SCIENZA DELLA POLITICA

DI

# GIORGIO G. F. HEGEL

CON ILLUSTRAZIONI

DIEDUARDO GANS

TRADUZIONE DALL' ORIGINALE

Pos

A. NOVELLI

NAPOL

PRESSO F. ROSSI-RÒMANO Strada Trinità Maggiore, 6 1863

STABILMENTO TIPOGRAFICO DI FRANCESCO GIANNINI E G.
Vico S. Geronimo alle Monache, 4.

Il Aolo della presente opera lascia appena indovinare l'interesy Ate vistissimo insieme tratteggiato in essa. Quivi connessi avaquella de d'ordinario divessi scienza del dritto stamo i supremiprincipà della morale. della pubblica economia e quelli della politica, Aposti con vina forza e previsione sol propria a cotauto cenio.

Avverto però che nulla apparirà lucido di tal grandioso insieme, ove non si remetta lo studio della logica , la cui versione lo giù offerta pubblico quale inizio dei miei lunghi lavori. So bene che mo paluciati dalla oscurità del linguaggio porranno da banda ael libro, ma per ciò stesso non avranno gran frutto da questo. Non parlo io già di coloro che vogliono leggere l'Hegel, quasi un romanzo. sonnecchiando. Non m' impaccio di essi io; parmi che non sian fatti per la scienza. Però vi ha taluni che vorrebbero davvero istruirsi, e che non avendo pazienza di rileggere sei o sette volte un trattato, amerebbero un poco più d'intelligibilità perfin nell'esposizione della dottrina idealista : senza badare che i vocaboli ricevuti son segni d'idee già fisse, e che le idee progredite fa d'uopo si afferrino nel contesto delle frasi, intese per forza non di tradizionale concetto ma di profonda riflessione. Lasciate, mi dicea una nostra eccezionalità, lasciate la parola, unitevi ad altri forti pensatori, indovinate il pensiero del grande alemanno, rivestitelo di forma italiana; così ci faculterete a leggervi. Benissimo: ma allora leggereste me e non Hegel. lo dunque continuerò nel mio sistema ; continuerò a darvi le precise parole dell'autore , anche quando il lor senso non sembri a prima vista lucidissimo; ma vi pregherò che vogliate avere costanza e fiducia, i due grandi coefficienti di ogni cosa che possa onorarsi del nome di umana.

Il traduttore.



### INDICE

### DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO

| t tomatione                                           |          |        | pag.  | 1 |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|-------|---|
| Introduzione. Nozione della filosofia del dritto, del | la volou | ità, c | lella | Ξ |
| libertà, del dritto § 1 a 32. Partizione § 33         |          |        |       | 5 |
| PRIMA PARTE.                                          |          |        |       |   |
|                                                       |          |        |       |   |
| Il dritto astratto                                    |          |        | . 5   | 3 |
| Sezione prima — La proprietà § 41 a 71                |          |        | . 5   | 8 |
| a. La presa di possesso § 54 a 59                     |          | ٠.     | . (   | 8 |
| b. L'uso della cosa § 59 a 64                         |          |        | . 7   | 4 |
| c. Il trasferimento della proprietà § 65 a 70 .       |          |        | . 8   | O |
| Passaggio dalla proprietà al contratto § 71 .         |          | -      | . 8   | 6 |
| Sezione Seconda - Il contratto § 72 a 86              |          | - 1    | . 7   | 7 |
| Sezione terza - L'ingiustizia § 82 a 104              | -        | -      | . 9   | 6 |
| a. L'ingiustizia civile § 84 a 86                     |          |        | . 9   | 8 |
| b. La frode § 87 a 89                                 |          |        | . 9   | 8 |
| e. La violenza ed il delitto § 90 a 103               |          | ٠.     | . 10  | i |
| Passaggio dal dritto alla moralità § 104              |          |        | . 11  | 3 |
|                                                       |          |        |       |   |
| SECONDA PARTE                                         |          |        |       |   |
|                                                       |          |        |       |   |
| La moralità                                           |          |        | . 11  | 5 |
| Sezione prima — Il disegno e la colpa § 115 a 118     |          |        | . 12  | 2 |
| Sezione seconda — La mira e'l benessere § 119 a 1     | 28 .     |        | . 12  | 6 |
| Sezione terza — Il bene e la coscienza morale § 12    | 9 a 140  | ÷      | . 13  | Š |
| Forme morali del male. Ipocrisia, probabilism         | o . buoi | ne iut | en-   | Ē |
| zioni, convinzione, ironia. Osservazione a § 1        | 40 .     |        | . 14  | R |
| Passaggio dalla moralità al costume § 141 .           |          | ÷      | . 16: |   |
| TERZA PARTE.                                          |          | _      |       | = |
|                                                       |          |        |       |   |
| Il costume                                            |          |        | . 16  | ä |
| Sezione prima La Famiglia § 156 a 181                 |          |        | . 17  | é |

| A. If matrimonio § 161 a 169                        |        | . 176 |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| B. I beni familiari § 170 a 172                     |        | . 184 |
| C. L'educazione de figli e la dissoluzione della fa | miglia |       |
| § 173 a 181                                         |        | . 186 |
| Sezione seconda - La società civile § 182 a 256 .   |        | . 195 |
| A. II sistema de'hisogni § 189 a 208                |        | . 201 |
| a. I bisogni e l'accontentamento § 190 a 195        |        | . 203 |
| b. Il lavoro § 196 a 198                            |        | . 206 |
| c. La ricchezza e le posizioni sociali § 199 a 208. |        | 208   |
| B. La garanzia del dritto § 209 a 209               |        | 215   |
| a. If dritto come legge § 211 a 214                 |        | 216   |
| b. L'Essere determinato della legge § 215 a 218     |        | . 221 |
| c II magistrato § 219 a 227                         |        | 227   |
| C. La polizia e la corporazione § 230 a 256.        |        | 235   |
| a. La polizia § 231 a 249                           |        | , ivi |
| b. La corporazione § 250 a 256                      |        | 245   |
| Sezione terza — Lo Stato § 257 a 360                |        | 250   |
| A. L'interno dritto di Stato § 260 a 329.           |        | 258   |
| I. Il governo interno per sè § 272 a 320 .          | - 1    | . 281 |
| a. 11 potere del principe § 275 a 286               |        | 288   |
| b. Il potere amministrativo § 287 a 297             |        | 303   |
| c. Il potere legislativo § 298 a 320                |        | . 310 |
| II. La Sovranità all'esterno § 321 a 329            |        | 332   |
| B. L'esterno dritto di Stato § 330 a 340.           |        | 338   |
| G. La storia del mondo § 341 a 360,                 |        | . 34  |
| o. La storia dei monto 3 321 a 300.                 |        | . 01  |

#### PREFAZIONE

Il bisogno di dare a' miei allievi una guida, onde mi seguissero nelle lezioni che io era incaricato dettare sulla filosofia del diritto. ha prestata l'opportunità per l'edizione di questo sommario. Il quale è una più ampia ed anche più sistematica esposizione di quelle stesse nozioni racchiuse nell' Enciclopedia delle scienze filosofiche stampata in Heidelberg il 1817, e destinata per lo studio mio.

Or poiche fu mestieri stampare un tal sommario, e renderlo perciò di ragion pubblica, ho carpita l' occasione di aggiungere qua e là moltiplici osservazioni, destinate a rischiarare i concetti sligati o pugnanti ed a cennare breveniente le conseguenze o quello che nello insegnamento orale dovea ottenere conveniente spiega; e ciò affin di rendere più intelligibile l'astratto contenuto del testo, o per prendere in considerazione i concetti oggi in maggior voga. È nato così un certo numero di osservazioni un po' più lunghette di quelle si convenissero ad un compendio. Un compendio ordinario ha per suo obbietto la spedita delineazione del corso della scienza : come pure, ciò che gli è proprio, l'insieme e l'ordinamento degli essenziali momenti di un contenuto, se ne togli qualche piccola dilucidazione : il che è già convenuto e fissato fin da che codesta forma ha avuto le sue stabilite règole e maniere. Da un filosofico sommario non si attende nulla di tutto ciò; mentre si crede, che l'opera della filosofia importi un lavoro notturno pari a quello di Penelope, che dovea cominciarsi ogni giorno da capo.

Veramente questo compendio si distingue da tutti gli altri quanto al metodo che serve di guida. Sia di prevenzione che il modo filosofico del passaggio da una ad altra materia, e delle scientifiche prnove, specialmente per la speculativa, si differisce essenzialmente dagli altri metodi conoscitivi. La visione della necessità di tale differenza può sola rivocare la filosofia dal basso loco in cui è caduta a' di nostri. Si è sentita più che conosciuta l'insufficienza delle forme e regole

della Logica di altri tempi; di quel definire, dividere e dimostrare in che racchindevansi le norme della scienza intellettiva; insufficienza riconosciuta dalla filosofia speculativa; ma poichė bisognava passar sopra anche alla riflessione ed a' rapporti del pensiero si è usato ad occhi chiusi lo sprezzato metodo delle solite deduzioni e ragionamenti. Io ho già sviluppata nella mia Logica la natura della scienza speculativa; onde in questo compendio non va soggiunto di tratto in tratto che qualche rischiaramento circa al suo processo e metodo. Nella concreta e moltiplice funzione dell'obbietto si è trascurato di mostrare e rilevare la guida logica in ogni singolarità. Ciò può considerarsi superfluo in parte, supposta la conoscenza del metodo scientifico; in parte accade per se, visto che l'intiero al par che la configurazione delle membra riposa sullo spirito logico. Vorrei che questo trattato venisse compreso e giudicato sotto tal punto di vista. Quello che devesi fare è una scienza, e nella scienza il contenuto è essenzialmente connesso con la forma.

Da coloro che sembrano comprenderla al fondo, si opina che la forma è un che estrinseco indifferente alla cosa, cui va semplicemente aggiunta. Inoltre l'affare degli scrittori, specialmente in filosofia, si ripone nello scovrir verità, dir verità, diffondere verità e nozioni. Quando però si considera come si realizzi questo proposito, si vede cuocer sempre la stessa minestra, voltandola da tutti i lati. Il che veramente avrebbe anche il suo merito per l'educazione e lo sviluppo delle coscienze; se però potesse scorgervisi più che un superfluo darsi da fare. « Hanno i Profeti e Mosè, odano costoro ». Oh! quante s'incontrano moltiplici occasioni di meravigliarsi sul tuono e le pretensioni che vi si scorgono! quasi che il mondo avesse avuto delicienza di questo diffondersi di verità, e dal ricuocere una stessa minestra ne uscissero verità non dette mai, onde bisognasse far cuore a ció che l' oggi ne offre. Intanto si vede che le verità così date da una mano vengono dall'altra mano compresse e soffogate da pari verità in simil modo diffuse. Ma chi, se non la scienza, debbe distinguere e tesaurizzare quello che vi ha di costante, nè vecchio ne nuovo, in questa folla di verità ?

Oltre a ciò circa il dritto , il costume , lo Stato la verità è così

vecchia, quanto è vecchia la notizia e la confezione delle pubbliche leggi, della pubblica morale, della religione pubblica. Ma poiche lo spirito pensante, non soddistato dal possedre la verità sotto le cennate forme, cerca altresì comprenderne, afferrarne il razionale contenuto sotto razionale forma; poiche sembra un postulato del libero pensiero di non fermarsi al dato, sia della positiva autorità dello Stato, sia dell'accordo degli uomini, sia dell'autorità dell'interno sentimento e del cuore, sia infine del corrispondente immediato testimonio dello spirito, chiedendo uscir da sè e conoscersi unito nel suo intimo col vero; a che vale quella verità ?

È proprio della spontanea coscienza soffermarsi con fiduciosa convinzione alla verità manifestamente conosciuta, e fabbricare la sua condotta e la sua posizione nella vita su tale stabile fondamento. Contro siffatta proprietà si affaccia la supposta difficoltà sul come distinguere e trovare tra le infinite diverse opinioni quella che abbia valore e sia universalmente riconosciuta: difficoltà che può di leggieri prendersi per qualche cosa di veramente serio. Que'che però danno importanza a simile opposizione si trovano nel caso di coloro che in faccia agli alberi non ravvisano il bosco: non si veggono d'innanzi che la difficoltà da essi creata; anzi questa obbiezione questa opposizione stessa è una pruova ch' essi vogliono per sostanza del dritto e del buon costume tutt'altra cosa di quella che ha valore ed è universalmente riconosciuta. Ora tra per questo tra per non volerne sapere della vacuità e particolarità delle opinioni, si tengono al dritto sostanziale, specialmente a quello offerto dalla costumatezza e dallo Stato, regolando così la loro vita. Un'altra difficoltà provviene da ciò che l'uomo pensa, e cerea nel pensiero la sua libertà e'l fondamento del costume. Per sublime, divino che siasi questo diritto . esso si cangia in ingiustizia, quando non ha altro valore che di pensiero, ed è libero solo in quanto pensato; di tal che diverga da ciò che ha valore ed è universalmente riconosciuto, e si ritrovi come particolare.

Si ritien solidissimo a' nostri tempi il concetto che la libertà del pensiero e dello spirito stia nella opposizione, anzi nella nimicizia contro ciò che è manifestamente cognito; concetto radicale in rap-

porto allo Stato: di modo che una filosofia politica ha essenzialmente a suo compito il porre una teoria, ed anzi, una nuova e speciale teoria. Per simile concetto e conseguenti lavori , viene a dirsi che non siano apparsi al mondo ne Stati ne Governi; che non ve ne siano: che bisogna ora (e questo ora dura eterno) incominciarli da cano: perocchè il mondo morale aspettava appunto l'odierno pensiero per basarvisi e aver fondamenta. Quanto alla natura si confessa che la filosofia dee solo riconoscere com'essa è: perocche la pietra del saggio è nascosta in una parte da scovrirsi, ma di certo nella natura stessa: si confessa che la natura è in se razionale, onde la scienza dee solo perscrutare, e, pensando, comprendere la reale in lei operante ragione, el' eterna armonia, le leggi e l' essenze in lei immanenti, trascurata la superficialità delle figure ed accidentalità. Al mondo morale, per lo converso, allo Stato, o alla ragione in quanto avviluppata nell'elemento della coscienza, si nega esser ragione, che nel fatto si leva, in questo elemento, a forza e potenza, tenendovisi ferma ed immanente (\*). L' universo spirituale vien così , olocausto

(1) Vi ha due specie di leggi: leggi della natura, e leggi giuridiche: le leggi di natura son semplici e valgono per quelle che sono, e non soffrono eccezioni, benchè possano esser manomesse ne' singoli casi. Per sapere cosa sia legge di natura, bisogna apprendere ch' essa è giusta; e che solo i nostri concetti della stessa ponno esser falsi. Il criterio di questa legge è a noi estrinseco: il conoscerlo non vi apporta variazione, non lo promuove: ma la nostra conoscenza di esso può ampliarsi. La conoscenza del dritto da un lato va pure cosi; ma dall'altro lato no. Noi pure impariamo le leggi giuridiche quali esse sono; onde il cittadino ed il positivo giurisperito non può non attagliarsi a quelle che son date. Ma lo spirito nella considerazione delle leggi giuridiche si eleva; e nella diversità delle medesime trova che non sono assolute. Le leggi giuridiche provvengono dagli uomini. L' interna voce può necessariamente entrare in collisione con le stesse od armonizzarvisi. Chè l' uomo non si attiene alle determinate esistenze, e ricerca in sè il criterio di ciò che è giusto: l'nomo può esser soggetto alla necessità ed alla forza dell' autorità esterna, ma non come alla necessità di natura; perocchè il suo interno gli dice qual esser debba e quanto valga l'osservanza o la disobbedienza di quella. Nella natura vi ha la sublime delle verità, che è legge. Nelle leggi ginridiche al caso ed al capriccio, privato di Dio; fuori di cui soltanto potrebbe rinvenirsi il vero a sensi di un tale ateismo morale; onde il vero addiviene un puro problema, dovendo in esso esservi una ragione. Quindi l'aver corso è per quel pensiero un dritto, anzi dovere; ma non a fin di cercare la pietra del saggio, visto che per la filosofia dei nostri tempi la ricerca ne viene risparmiata; e ciascuno conosce il come e 'l'quando possa aver la pietra in suo possesso. Quelli intanto che vivono nell'attuale reattà dello Stato e trovanvi l'accontentamento della mente e del cuore (e di questi ve ne ha molti, più che non si pensi, anzi in fondo tutti), quelli almeno che trovansi con coscienza

non vale la cosa quale essa è , ma ciascuno esige che eorrispondano al proprio criterio. Quindi vi è possibile una pugna tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere, tra il dritto invariabile che è in sè e per sè, e l'arbitrio della determinazione di ciò che valer debba come dritto, Tale distinzione, tale lotta trovasi nel fondo dello spirito. E mentre la prerogativa dello spirito sembra guidarlo alto scontento ed all'infelicità, soventi nella considerazione della natura, appartandosi da un vivere a capriccio, prende in questa il suo modello. Intanto in si fatta contraddizione del dritto che è in sè e per sè, con l'arbitrio di ciò che ha valor di dritto, sta il bisogno di studiare profondamente il dritto. La ragione dee sovvenire all'uomo in fatto di dritto: egli considerar dee la ragionevolezza del dritto: ed è questo il còmpito della nostra scienza; al contrario della giurisprudenza positiva, che spesso non tratta se non contraddizioni. Il mondo attuale ne ha un urgente bisogno. Gli antichi aveano rispetto e reverenza per le leggi stabilite; ma i moderni hanno presa un'altra piega; ed il pensiero sta in eima di tutto che voglia un valore. Se si oppongono a tutte le determinate esistenze, teorie che sembrano pretendere il vanto di esattezza e necessità: molto più è sentito bisogno quello di conoscere e comprendere il pensiero del dritto. Poichè il pensiero si è elevato a forma essenziale, bisogna cercar di afferrare anche il dritto come pensiero. Forse parrà che il pensiero elevato sul dritto schiuda un larghissimo campo alle opinioni; ma il vero pensiero non istà nelle opinioni, essendo la nozione della eosa stessa. E la nozione della eosa ei vien dalla natura. Ogni uomo ha dita, e può aver pennelli e eologi, ma non per questo è pittore. Val lo stesso del pensiero. Il pensiero del dritto non è un che alla portata di tutti : l' esatto pensiero sta nel conoscere e profoudamente conoscere la cosa; il che non si può avere che per via scientifica.

calma nello Stato, ridono alle asserzioni de alla voga delle cennate dottrine, ritenendole o per uno scherzo, o per una cosa seria, o per una facezia, o per una pernicie, sempre però per vacuo giuoco. Se quell'inquieto affaccendarsi della vuota riflessione, e quell'acoglienza e voga cui riscuote, fossero solo una cosa da sé, che si sviluppasse a suo modo, potrebbero mandarsi buone; ma essa è la filosofia proprio che per quelle va messa in discredito e depreziata in mille modi. Il più forte avvilimento vien da ciò, che ciascuno si convince poter parlare e giudicare di filosofia e dirne il come e 'l quando. Nessuna altra scienza od arte ha pruovata questa ultima depreziazione, d'esser cioè ritenuta come intrinseex a ciascunisce.

In fatti quello che noi abbiam visto metter fuori dalla filosofia odierna con le sue grosse pretensioni circa lo Stato, dà dritto a ciascuno, che ne abbia voglia, di convincersi d'esser nel caso di farne altrettanto, dandosi così la pruova d'esser possessore della filosofia. Oltre a che la sedicente filosofia ha espressamente detto che il vero non può esser conosciuto, e che è vero sol quello che vien dal cuore, dalle passioni, dall' entusiasmo circa i dati morali e precipuamente circa lo Stato, la Costituzione, e'l Governo. Che non si e detto in proposito alla gioventù ? E questa ha permesso che le se lo dicesse. Il proverbio « E' calcola dormendo » si è per tal via applicato alla scienza: ciascuno ha dormendo numerato il suo avere, e le nozioni partorite da'sogni tenne per buona merce. Un corifeo di questa stoltezza appellata filosofia, il signor Fries (\*), non ha arrossito, in una festevole occasione or divenuta famosa, dare circa l'obbietto dello Stato e del Governo i seguenti concetti: « Nel popolo in cui domina nno schietto buon senso ciascono affare di manifesto interesse avvà vita dal popolo stesso: viventi società ligate indissolubilmente dalla santa catena dell'amicizia si consacreranno ad ogni singola opera di educazion populare e pubblico servigio » e così via via. Ecco l'alta sapienza della stoltezza! basare la scienza sulle immediate sperienze, sulle accidentali fantasie e non nello sviluppo del pensiero e

<sup>(\*)</sup> io ho già parlato della bassezza della sua scienza nella Logica (Norimberga 1842: Intr. pag. XXII).

della nozione: lasciar dissolversi, nella insussistenza di cuore amicizia entusiasmo, la maestosa simmetria dell'ordine morale, lo Stato, l'arrichiettonica della sua razionalità , che tiene pilastri archi e contraforti, stabilità nell'intiero ed armonia nelle parti, per la determinata separazione ed indirizzo delle sfere della vita reale nonché per la possanza delle masse. Il mondo morale così, come Epicuro la pensava e come non è, dovrebbe esser dato in balia alla subbiettiva accidentalità delle opinioni e del capriccio, se queste opinioni stessero. Agevolare, fondar sul sentimento, ciò che fu secolar lavoro della ragione e dell'intelletto, hasteria a risparmiar dal pensare e dal seguire la razional guida delle nozioni. Melistofele (buona autorità) dice presso Getthe quello stesso che qui ho espresso:

« Sprezza dunque e senno e scienza, Divin raggio in uman luto, S'anco al mal non sei venduto Te l'abisso ingolerà »

Ed è curioso che tale maniera di vedere abbia assunto anche l'aspetto di pietà. Con che ha ricusato sorreggersi? Quindi con l'autorità divina e biblica ha inteso conculeare e rovesciare l'ordine morale e l'obbiettività della legge. E certo la pietà sviluppa nel mondo in semplice intuizione sentimentale le verità organicamente coordinate. Ma spogliando quella forma, essa dal suo interno entra, se di buor conio, nella luce dello sviluppo e nel manifesto regno dell'Idea, aggiugnendo al suo intrinseco merito divino l'onore di una verità di una legge che è in sè e per sè elevata sulla subbiettiva forma di sentimento.

La speciale forma di cattiva coscienza, che si manifesta per l'eloquenza di che ribocca la stoltezza di che parliamo, si scorge chiarissima in ciò che là dove essa è più materiale parla di spirito, là dove è più morta introducc la parola vita, là dove non vi ha che egoismo ed alterigia pronunzia popolo. Intanto essa porta in fronte una proria marca indelebile, l'odio contro la legge. Il dritto, il buon costume, e 'l mondo reale del dritto e del costume sono compresi dal pensiero ; pel pensiero acquistano la forma razionale, forma di universalità e determinazione ; onde chi per convinzione subbiettiva della coscienza trovi il dritto in ciò che molce il sentimento, la legge si presenta fondatamente come ciò che più ne sia avverso : il dritto sotto forma di dovere e di legge apparirà come una fredda morta lettera, come una catena; chè in, quello non si ravvisa il Me, e molto meno la libertà; stantechè la legge è la ragion della cosa, e questa non si piega a foinentare il sentimento nelle sue particolarità. La legge è dunque, come sarà mostrato nel corso di questo libro, la parola Scibolet, alla quale son riconoscibili i falsi fratelli ed amici del così detto popolo.

Perché il capriccio da rabulei si è arrogato il nome di filosofia, ed ha potuto traviare l'opinione di tanta moltitudine, è divenuto a scorno il parlar da filosofo in politica; ne debbono rampognarsi gli uomini dabbene quando s' infastidiscono a sentir parlare filosofia circa a scienza politica. Ne è da maravigliare se i Governi hanno infine volta la loro attenzione a tal maniera di filosofare : chè in casa nostra non è la filosofia, come presso i Greci, un privato mestiere, ma una cosa pubblica, che commuove la gente, preci puamente in servigio dello Stato. Allorchè i Governi hanno mostrata confidenza ne' saputi che si consacravano a questa funzione, abbandonando loro la forma e'l contenuto della filosofia; questa, se vuolsi, non era fiducia, ma indifferenza per una scienza, il cui fatto si riguardava come tradizionale (ed in Francia, per quel che io ne so, si è anche trasandata la cattedra di metafisica): ma tal fiducia fu ricompensata male; seppure il seguito di ciò che volca credersi indifferenza, il venire a male delle fondamentali conoscenze, non si riguarda come punizione di tanta indifferenza.

Sembra dapprima che la stoltezza sia comportabilissima con l'esterno ordine e quiete, mentre non giugne fino a toccare o sospettare la sostanza delle cose; epperò uno dovrebbe avere la polizia a sè contro, mentre non frange lo Stato nè il bisogno di più profonda educazione e vedute; nè chiede la soddisfazione di questo dalla scienza. Ma la stoltezza in rapporto al costume, al dritto, al dovere mena a quello stesso vile assiona de sofisti, che è così ben tratteggiato

a material material and a series Group!

da Platone; assioma che posa il dritto su' fini e sulle opinioni subbiettive, sul subbiettivo sentimento, sulle particolari convinzioni; assioma, al quale tien dietro la rovina dell'intrinseca moralità, della retta coscienza, dell'amore e del dritto de'privati, come ancora dell'ordine pubblico e delle leggi dello Stato. Il significato che simi-i pubblicazioni possano avere in faccia a'Governi non si lascia scorgere dal solo titolo: il quale non è che un puntello, un giovarsi dell'accordata confidenza e dell'autorità di una carica per domandare allo Stato, ch' egli conservi e faccia valere la fiducia dovutagli, sostenendo ciò che manda a fascio la sostanziale sorgente de' fatti, le universali credenze. È un vecchio scherzo, che oggi non va preso sul serio, quel dire che a chi Dio dà un incarico dà anche l'intelligenza.

Nella importanza del modo e guisa di filosofare, che per le circostanze si è rinnovato ne'Principati, non dee misconoscersi il momento di protezione ed aiuto, di che pare che lo studio della filosofia abbisognasse sotto molti riguardi. In molte produzioni nella sfera delle scienze positive, ed anche di fondamento religioso, e di altra indeterminata letteratura, va manifestato un disprezzo per la filosofia, in quanto che, mostrando di saperne poco in fatto di pensiero e filosofia ne trattano come di cosa perduta; fanno anzi espressa invettiva alla filosofia, dichiarando per orgoglioso e colpevole còmpito la compreensiva conoscenza di Dio, dello spirito e della natura, la conoscenza della verità, contenuto della filosofia; epperò accusano, insultano e condannano la ragione, la ragione, e poi la ragione : od almeno si dà a conoscere quanto incomodo sia a gran parte dei trattati essenzialmente scientifici la inescusabile pretensione delle nozioni. Quando si hanno tali evenienze, surge il pensiero che da questo lato la tradizione non è abbastanza onoranda e possente per assicurar tolleranza e pubblica esistenza agli studii filosofici (\*\*\*). Le declamazioni e le intraprese che oggi han corso con-

<sup>(\*\*\*)</sup> Queste vedute mi derivarono da una lettera di Giovanni Müllers, (Opere , Parte III, pag. 56) che parla della posizione di Roma nel 1803, quando era occupata da Francesi « Dimandato, egli dice, un Professore

tro la filosofia, presentano la singolarità, che mentre son giuste, visto il basso loco in cui questa scienza è caduta, nonpertanto si radicano sullo stesso elemento oppugnato. In effetti dichiarando superbia il voler conoscere la verità, pari a' despoti imperiali romani, riducono ad un livello nobili e schiavi, virtù e vizio, onore ed infamia, sapienza ed insipienza, ogni pensiero ed ogni materia; cosicche la nozione del vero, e le leggi morali non son altro che opinioni e subbiettive convizioni; le delituose massime stanno in pari merito con quelle leggi; obbietti nudi e particolari, materie informi, valgono tanto, quanto ciò che forma l'interesse della pensante umanità e l' vincolo del mondo morale.

È necessaria ventura per la scienza il vedere come quella filosofia che potea fabbricarsi quale stoffa da scuola, messa in contatto della realtà, in cui son qualche cosa di serio i principii di diritto e di dovere viventi nella luce della coscienza, è venuta a manifesta rottura. Questo passaggio della filosofia alla realtà è stato malamente inteso: onde io torno su quello che ho già rilevato, valdire che la filosofia mentre perscruta il razionale, è per cjò stesso la compreensione dell'attuale realtà, e non la concezione di una cosa oltre la realtà, che Dio sa ove si trova, o che, anzi, si sa pur troppo ove si trova, nell'errore cioè di un ragionamento unilaterale e vuoto. Nel corso della seguente trattazione io mostro che la stessa Repubblica di Platone, messa in proverbio di vuoto ideale, non ha essenzialmente compreso, che la natura del greco costume; poiche Platone, nella coscienza del prorompente profondo principio che apparirgli potea come una tendenza insoddisfatta epperò come corruzione, cercò i mezzi per ovviarvi; ma in quello che bisognava cercar tai mezzi dall'alto, li dimandò ad un'esterna peculiar forma de' cennati costumi,

circa la condizione delle pubbliche cattedre, rispose: Ontes tolère comme les bordets. La così detta scienza della ragione, cioè la logica, può venir commendata; ma con la convinzione che non vi si trutti se non aride inutilità; e perchè ciò si avveri, vi si espongono forme senza contenuto, che nulla danno e nulla tolgono; onde se il raccomandarla nou fa onta, cero non fa nulle.

Travelle Stoogle

pensando riparare così alla corruzione, mentre mandava a fondo ciò che lo spingova, la libera infinita personalità. Però egli si è mostrato grande; che il principio intorno a cui si svolge la diversità della spa Idea, è il perno sul quale gira il mondo.

Ciò che è razionale è reale:

E ciò che è reale è razionale.

La spontanea coscienza serba al par della filosofia questa convinzione, e con essa procede alla considerazione del mondo sia spirituale sia naturale. Quando la riflessione, il sentimento, o quale che sia la forma assunta dalla subbiettiva coscienza, intuisca l'attualità come cosa vana, e vada oltre la stessa per conoscerla meglio, allora essa afferra ombre, ed al cospetto della realtà addiviene vanità. Quando al contrario l'Idea si considera come quella che è solo idea e concetto in un' opinione, resta alla filosofia la persuasione che nulla è reale se non l'Idea. Ed ailora avvienc che si riconosca nel fenomeno dell'instabile e passeggiero la sostanza, l'immanente, l'eterno che ci è d'innanzi. Il razionale, sinonimo d'Idea, passando nel suo operare all'esistenza esterna, dà luogo ad un'intinita ricchezza di forme, appariscenze e figure, e riveste il suo nocciolo con quella variopinta sfera, cui la coscienza invade e la nozione compenetra per trovarne l'intrinseca forza, ed insieme scntirla agitarsi nell'estrinseche configurazioni. Le infinite moltiplici relazioni che si disegnano in tale esteriorità per la luce dell'Essenza, questo infinito materiale e'l suo ordinamento non è obbietto della filosofia. Essa mischierebbesi in cose che non le convengono. Pare inutile il dar consigli all'uopo. Platone poté risparmiarsi di raccomandare alle antrici di non restarsi immobili co'fancialli e dondolarli tra le braccia : come Fichte avrebbe dovuto far a mene d'inculcare la perfetta costruzione, com'e' la chiama, de' passaporti non solo per via di contrassegui e connotati, ma perfin co' ritratti. Di tali applicazioni non è a ricercarsi traccia nella filosofia, la quale rinunzia a tanto eccesso di saggezza per comportarsi da liberalissima verso l'infinita folla degli obbietti. Per tal via la scienza allontana da sè anche l' odiosità, che provviene dall'approfondir troppo sopra una quantità di circostanze ed istituzioni: solo i dappoco si compiacciono di quell' odiosità, che lusinga l'egoismo,

Il compito dunque di questo trattato, in quanto scienza politica, si riduce ad un conato di comprendere el esporre lo Stato come un razionale in sé. In quanto filosofia, si guarderebbe hene di costruire uno Stato qual esser dovrebbe: una dottrina filosofica lungi dall'insegnare agli Stati com esser dovrebbero, si argomenta di sapere come debba esser conosciuto l'Universo morale:

Ιδού Ρόδος, ιδού και το σήδημα (Hic Rhodus, hic saltus).

La filosofia chiede comprendere quello che è; perocchie quello che è, el a ragione. Quanto all'individuo, ciascuno è figlio del sou tempo, el la ragione. Quanto all'individuo, ciascuno è figlio del sou tempo. È tanto orgoglioso il sognare che una filosofia avvanzi l'attualità, quanto il credere che un individuo sia fuori il suo tempo, o che dia il salto rodio. Se una teoria nel fatto va più in là, allora essa fabbrica un mondo qual esser dovrebbe, un mondo che esiste ma solo nel·l'immaginazione, elemento aereo in cui prende forma tutto che piaccia.

Con poche inversioni questo modo di parlare dice:

#### Quivi è Rosa, danza qui.

Giò che intercede tra la ragione, come spirito conscio di sè, e la ragione come attuale realtà; ciò che distingue l'una dall'altra, e non lascia trovar posa in questa, è il vincolo di un astratto che non è dis-impacciato dalla nozione. Il riconoscer la ragione nella realtà e accontentarsene, questa veduta razionale è la riconciliazione con la realtà; così la filosofia s'avvede di comprendere quello stesso cui l' intrinseco impulso ne mena, serba in quello che è sostanziale anche la libertà subbiettiva, e tiensi con la subbiettiva libertà non nel particolare ed accidentale, bensì in ciò che è in sè e per sè.

Ciò forma il più concreto senso di quello che è designato in astratto quale idențită della forma e del contenuto. Percochè la forma nel
suo concretissimo significato è la ragione, in quanto conoscenza conpreensiva; ed il contenuto è la ragione, in quanto sostanziale essenza
della realtà morale e naturale. La conscia loro identità è l' Idea
filosofica. È una grandiosa ostinatezza, onorevole per l' uomo, il non
voler riconoscere nel sentimento ciò che non va autorizzato dal pen-

siero; questa ostinazione è il carattere del tempi moderni, ed anche il proprio principio del protestantesimo. Ciò che Lutero accordava come credenza nel sentimento e nel testimonio dello spirito, è quello stesso che lo spirito più maturo si sforza di comprendere nella nozione, abbandonandosi all'attualità, epperò trovancisi in se stesso. Per lo Stato val quello che un famoso proverbio dice di Dio, che, cioè, una filosofia a mezzo allontana da Dio (ed e questo dimezzamento che reputa conoscenza lo avvicinarsi alla verità), mentre la vera filosofia mena a Dio. Siccome la ragione non s'accontenta di un avvicinamento, che nè caldo nè freddo va preso a schifo; così non si soddisfa di quella fredda disperazione la quale concede che oggi il mondo reale proceda molto male e mediocrissimamente, ma che però non bisogna attendersene nulla di meglio; ch'e'ia d'uopo prenderselo in pace; e che la conoscenza non procura se non una pace più profonda.

Per insegnare al mondo qual esser dovrebbe, la filosofia giugne sempre tardi; che, come pensiero del mondo, appare in un tempo quando si è compiuto il processo di formazione ed è pronto al fatto. Quello che la nozione impara vien mostrato necessario anche dalla storia: nella maturità della realtà l'ideale apparisce di contro I reale, e compreso nella sua sostanza tale un mondo, lo edilica in forma di regno intellettuale. Quando la filosofia mostra suo grave aspetto, questo rivela una vita già invecchiata; e la vita non si lascia ringiovanire per l'opera della filosofia, cui è dato solo riconoscerla.La nottola di Minerva non ispiega il suo volo che nel crepuscolo.

Ma è già tempo di finirla con questa prefazione. La quale, come prefazione, è qualche cosa di subbiettivo, di estrinseco al punto fondamentale dello scritto per lo quale è destinata. Se dovesse parlarsi tilosoficamente di un che, bisognerebbe trattarlo scientificamente, obbiettivamente: quindi, all' autore altresì, propositi di specie diversa da quella di uno scientifico trattato della cosa valgono solo quali subbiettive gratuite asserzioni, per lui del tutto indifferenti.

Berlino 25 Giugno 1820.

D. Sola Congle

#### INTRODUZIONE

1.

La scienza filosofica del Dritto ha per obbietto l' Idea del dritto, la nozione del dritto e del suo sviluppo.

La filosofia s'occupa d'ilec, epperò non di quella che si chiama pura nozione, di cui mostra l'unilateralità e la non verità,
La nozione (ma non quella che chiaman così ed è soltanto una
astratta determinazione intellettuale) ha in sè reatlà, di modo
che essa stossa la generi. Ogni realtà, che non è quella posta
per la nozione, è un passeggiero Essere determinato, un' esterna accidentalità, un'opinione, un fenomeno non essenziale, un
on vero, un'illasione. La forma, che la nozione prende nel suo
attuarsi, è per la conoscenza della nozione stessa diversa dalla forma d'esser solo nozione, diverso essenziale momento dell'Idea.

Dilucidazione. La nozione e la sua esistenza son due lati diversi di dentici, come anima e corpo. Il corpo è lo stesso vivente che l'anima; epperò possono ambi esser detti connessi l'un l'altro: un anima senza corpo, e viceversa, non sarebbe vivente. In pari guisa l'Esser determinato della nozione è il suo corpo, perocche questo obbedisce all'anima che porta in seno. I germi lanno l'albero in sè e ne racchiudono l'initera forza, abbenchè non sieno lo stesso. L'albero corrisponde interamente alla semplice forma del germe. Se il corpo non corrisponde all'anima, esso è troppo meschino. Or l'identità dell'Esser determinato della nozione, del corpo e dell'anima, ecco l'idea. La quale non è soltanto armonia, ma perfetta compenetrazione. L'Idea del dritto è la libertà; e per comprenderla esattamente bisogna riconoscerta nella sua nozione e nel suo Essere determinato.

La scienza del dritto è una parte della filosofia: essa dee trarre dalla nozione l'Idea, come quella che è la ragione di un obbietto; e, ciò che val lo stesso, essa dee scorgere il proprio immanente sviluppo della cosa. In quanto che è parte della filosofia, essa ha un determinato punto di partenza, che è il risultato e la verità di ciò che procede e ne forma la così detta pruova. La nozione del dritto, in conseguenza, sta, quanto alla sua essenza, fuori della scienza del dritto: essa è a prendersi come un dato, e la sua deduziene è presupposta.

Dilucidazione. La filosofia raffigura un cerchio: essa ha un prino, un immediato, un indimostrato da cui bisogna incominciare, ce che non è un risultato. Ma dovunque la filosofia cominci, questo inizio è immediatamente relativo, perocche apparirà alla fine come risultato. La filosofia è quindi una catena che non pende per aria, non ha un immediato necessario punto di partenza, ma è rientrante in se stessa.

Giusta i metodi formali ed antifilosofici delle scienze, son prime le definizioni, richieste almeno in forza dell'estrinseca forma scientifica, Nonpertanto la scienza del dritto positivo neppur s' impaccia di fissare cosa sia dritto ; cioè quali sieno le speciali legislative determinazioni; onde l' avvertenza che: Omnis definitio in jure civili periculosa.In effetti quanto più incomposte e contraddittorie sono le determinazioni di dritto, tanto meno son possibili le definizioni; perocche queste racchiudono universali determinazioni, epperò fanno visibile nella sua nudità il contraddittorio e l'ingiusto. Così p. e. nel dritto romano non v'avea definizione possibile degli uomini; stante che lo schiavo non vi potea esser compreso, rovesciandone la nozione col suo stato sociale. E così pure per varii riguardi sarebbe apparsa molto perigliosa la definizione della proprietà e de'beni. Però le deduzioni della definizione, in forza dell'etimologia, vengono astratte ne'casi particolari, fondandosi sul sentimento e sul concetto degli uomini.L'esattezza della definizione è posta, in conseguenza, nell'ac-

cordo coll'attuale concetto. Con tal metodo si trascura quello, che solo è scientificamente essenziale, la necessità della cosa (qui del dritto) in sè e per sè quanto al contenuto, e la natura della nozione, quanto alla forma. Intanto in filosofia la necessità di una nozione è la cosa più forte, di cui è pruova e deduzione lo svilupno che la rende risultato. Messa la necessità del contenuto per sè, tien d'appresso la ricerca della rispondenza di quello con i concetti e la parola. Non può però diversificarsi la nozione, nella sua verità, dal modo com'essa trovasi nel concetto, se non quanto alla forma e figura: se il concetto non è falso quanto al contenuto, allora la nozione in quello racchiusa, e mostrata palpabile giusta la sua essenza di concetto, può elevarsi alla forma di nozione. Ma lungi dall'essere il concetto la misura e 'l criterio della nozione per sè necessaria e vera; prende anzi la sua verità da questa, ed in questa la rettifica e riconosce. Sparita tal cattiva forma di conoscere con tutto il suo seguito di definizioni, sillogismi e dimostrazioni, si è sostituita l'opinique ancor peggiore di potersi ottenere e considerare le idee, precipuamente quelle del dritto e delle ulteriori sue determinazioni, qua'fatti di coscienza; riponendo la sorgente del dritto nel sentimento naturale od entusiasta, nel proprio seno, nel proprio slaucio. Benché questo metodo è il più agevole di tutti, esso è però il men filosofico; senza calcolare l'altro lato di tal maniera di vedere, che si riferisce non al selo conoscere, ma alla pratica condotta. Mentre il primo veramente formale metodo esige la forma di nozione nella definizione, e la forma di necessità del conosciuto nelle dimostrazioni; l'altro ha per suo principio la maniera dell' immediata coscienza e del sentimento, cioè la subbiettività, l'accidentalità e l'arbitrario delle scienza. Ovunque ha luogo uno scientifico metodo di filosofare, bisogna presupporre una logica filosofica.

3.

Il Dritto è propriamente positivo a) per la forma di valore che prende in uno Stato; e questa legale autorità è il principio per la conoscenza dello stesso; tale è la scienza del Dritto positivo — b)

Questo Dritto ha un positivo elemento nel suo contenuto «) per lo speciale carattere nazionale di un popolo; secondo i gradi del suo sviluppo storico, e l'insieme di que rapporti che appartengono alla necessità di natura: 3) per la necessità che ha un sistema di stabilite leggi di derivare dall'esterna attuosità degli obbietti e delle acidenze l'applicazione dell'universale nozione alla specialità; applicazione che non è più pensiero speculativo e sviluppo della nozione, ma sussunzione dell' intelletto: 7) per le ultime determinazioni richieste dalla sua esplicazione nel mondo reale.

Quando si contrappone al Dritto positivo ed alle leggi il sentimento del cuore, la passione e l'arbitrio, non è mica la filosofia quella che riconosce tale autorità. Può soventi la forza e la tirannia esser un elemento del Dritto positivo; ma ciò è accidentale, e non si attaglia alla sua natura. Più tardi ne paragrafi 211 a 214 sarà mostrato qual esser debba il Dritto positivo. Qui ricorrono le determinazioni a darsi, solo per segnare il limite del Dritto filosofico; e per allontanare il concetto e la pretensione di derivar da questo Dritto il sistematico sviluppo di un positivo Codice, quale conviensi ad un popolo. È un grosso sbaglio il credere che il Dritto di natura, ossia il Dritto filosofico sia diverso dal positivo; ovvero che l'uno con l'altro sieno opposti o pugnanti: il primo sta all'altro tutto al più nel rapporto che vi ha tra le Istituzioni e le Pandette. Montesquieu ha dato il vero storico guardo, il meramente filosofico punto di vista del cennato elemento storico del Dritto positivo; precipuamente nel non considerare le legislazioni e le loro particolari determinazioni isolate ed astratte, ma qua'momenti dipendenti da una totalità, in relazione con tutte le altre determinazioni che fanno il carattere di una data nazione in un dato tempo: in questa relazione le legislazioni conseguono il loro vero significato, del pari che la loro giustificazione. Il considerare le temporanee manifestazioni e sviluppi delle determinazioni del Dritto, un tal lavoro puramente storico, al pari che la conoscenza delle intellettuali conseguenze provvenienti dal

and - Deposite Grouple

paragone delle stesse con le attuali relazioni giuridiche : tutto questo, nella sua sfera, è degno che gli si attribuisca un merito, ed ha oltracciò un rapporto con le considerazioni filosofiche : purche però lo sviluppo su'dati storici non si scambii con lo sviluppo su'dati ideali; e che la spiega e la giustificazione storica non sia estesa al significato di una giustificazione valevole in se e per se. Questa distinzione, importante al par che ferma, è evidentissima: una determinazione di dritto può mostrarsi perfettamente fondata e conseguente alle circostanze ed attuali istituzioni legali; e non pertanto essere ingiusta ed irrazionale, al par che una folla di determinazioni del Dritto privato romano, conseguenti alle istituzioni patrie della romana forza, del romano connubio. Ed anche quando le determinazioni del dritto fossero giuste e nazionali, è tutt'altra cosa derivarle dall' Idea, che descrivere la storia del loro manifestarsi, le circostanze, le accidenze, i bisogni, le occasioni che hanno addotta la loro sanzione. Simile descrizione, conoscenza prammatica delle prossime o rimote cause storiche, si appella soventi spiega, od anche nozione; quasi che per questa descrizione storica, sia in tutto, sia nella parte essenziale, vengano a comprendersi le leggi o le istituzioni di Dritto: intanto del vero essenziale, della nozione della cosa non si parla affatto. Si parla così delle nozioni di Dritto romano o tedesco, quali sono determinate ne' codici; mentre non si trattano che determinazioni legali, proposizioni intellettuali, principii assiomatici, leggi e simili. Trascurata questa differenza, si giugne a scardinare la scienza, risolvendo la quistione circa la vera giustificazione coll' addurre circostanze e presupposizioni di niun valore, fissando il relativo in vece dell'assoluto, e l'esterno fenomeno in luogo della natura della cosa. Quando scambiasi l'estrinseco nascere delle leggi con la loro derivazione dalla nozione, la giustificazione storica del dritto è precisamente il contrario di quel-· lo si vorrebbe. Mostrando il sorgere di una istituzione in determinate circostanze come a queste corrispondente e necessario. il che è tutto quanto opera il lavoro storico, siegue che si ha

il contrario dell'universale giustificazione della cosa stessa; perocché sparite le circostanze, le istituzioni perdono il loro senso e la loro equità. Così p. e. quando si facesse valere per la conservazione de'chiostri il loro merito quanto all'erezione delle città ed alla popolazione de'deserti, nonché quanto alle conservazioni della tradizione e delle lettere; questo titolo al prolungamento di loro vita, li dichiarerebbe per lo converso superflui ed inutili , stante la variazione totale delle circostanze, Poichè dunque lo storico significato, la storica dimostrazione e spiega delle origini è un affare tutto diverso dalla filosofica veduta dell' origine e della nozione della cosa; così ciascuno siegue il suo proprio corso. Questo tranquillo cammino, intanto, anche in iscienza non vien garentito; onde io citerò ciò che si legge nel trattato della storia del dritto romano del Sig. Hugo; da che possiamo indurre un'ulteriore spiega della suddetta opposizione. Il Sig. Hugo accenna che Cicerone lodò le dodici tavole per riguardo a'filosofi; ma Favorino fece tutt'altro. dopo che molti grandi filosofi ne avean trattato. Il Sig. Hugo ebbe pronta una spiega di tal contegno; perciò che Favorino intendeva le dodici tavole così poco come i filosofi il dritto positivo. Il giurista Sesto Cecilio nelle Notti Attiche cspone l'esatto pensiero di Favorino, che corrisponde al fermo e vero principio della giustificazione del contenuto del Dritto dal lato positivo. « Non ignoras, dice Cecilio molto buono per Favorino, legum opportunitates et medelas pro temporum moribus et pro rerum publicarum generibus, ac pro utilitatum praesentium rationibus, proque vitiorum quibus medendum est fervoribus mutari ac flecti, neque uno statu consistere; quin ut facies coeli et muris, ita rerum atque fortunae tempestatibus varientur. Quid salubrius visum est rogatione illa Stolonis etc .. quid utilius plebiscito Voconio ect. quid tam necessarium existimatum est quam lex Licinia etc.? Omnia tamen haec obliterata et operta sunt civitatis opulentia etc. Queste leggi son positive, perocché hanno il loro significato ed utilità in date circostanze, epperò hanno un merito tutto storico, e son di natura passeggiera. La saggezza del legislatore e de' governi per quello che hanno fatto e stabilito in date circostanze e condizioni di tempi è una cosa che tiene al merito storico, il quale loro viene attribuito tanto più forte, in quanto ha il suo sostrato nelle vedute filosofiche. Per l'ulteriore giustificazione delle dodici tavole contro Favorino io porterò un esempio; mentre Cecilio soggiace all'eterno inganno del metodo intellettivo e raziocinante, che pretende giustificare una cattiva cosa dandole un buon fondamento. Era un orribile dritto quello che avea il creditore di uccidere o rendere schiavo il debitore, scorso il termine del pagamento; anzi se i creditori erano più, essi potevano tagliare il debitore a pezzi e dividerselo, di modo che chi ne avesse tagliato più o meno, non dovesse averne vantaggio (clausola presa alla lettera dallo Shvlok di Shakespeare nel Mercante di Venezia e da questo accettata). Or Cecilio, per tal dritto, trova un buon motivo in questo, che a misura della crudeltà della legge, la fiducia e'l credito venian assicurati di guisa da non doversi devenir mai all'applicazione. Ma non pensò che con tale determinazione verrebbe annullato lo scopo di assicurare la fiducia e'l credito: e dimenticò ch'egli stesso porta l'esempio della mancata forza della legge su'falsi testimoni per ragione della troppo forte punizione. Non dee però dirsi col Sig. Hugo che Favorino non comprendesse la legge: ogni scolaretto e capace d'intendere almeno la clausola del nominato Shvlok tanto a costui vantaggiosa. Intendere pel Sig. Hugo dinota quella forma d'intelletto che si riposa su di un buon fondamento per una legge simile. Un'altra cortezza d'ingegno mostrata in Favorino da Cecilio può essere addebitata ad un filosofo senza fargli vergogna; ed è: che quando la legge dice doversi ad un infermo chiamato in giudizio solo un iumentum e non un' arcera, si debba intendere non solamente un cavallo, ma anche un cocchio o carrozza. Cecilio da queste legali determinazioni inducea un'ulteriore pruova dell'eccellenza e precisione del dritto antico; per questo precisamente che s'impacciava di distinguere, nel caso della chiamata in giudizio di un testimone infermo, tra un cavallo ed un cocchio, ed anzi tra cocchio e cocchio, ossia, come Cecilio spiega, tra un cocchio coverto e comodo ed un cocchio che non lo fosse del pari. Si ha in conseguenza la scelta tra l'intollerabilità della suddetta legge e l'insignificanza di queste determinazioni; ma rilevare l'insulsaggine di tali cose, e, per soprappià, delle erudite chiose in proposito sarla urtar troppo di fronte un tale dotto ed i suoi pari.

In ciò che il Sig. Hugo dice nel surriferito libro circa la ragionevolezza del dritto romano, mi ha ferita la seguente cosà. Nel trattare dell'epoca dal surgere dello Stato fino alla legge delle 12 tavole, dopo aver detto ( § 38 e 39 ) che : (in Roma) si avea molto bisogno ed era necessario lavorare, mentre il suolo era un avvicendarsi di collinette e valli , mentre la Città giaceva su di un colle, mentre vi si usavano, per aiuto, come presso noi, animali da tiro e da soma; proposizioni, dalle quali dovean essere soddisfatte le vedute di Montesquieu, nello stesso tempo che se ne fraudava lo spirito: aggiunge nel paragrafo 40 che vi si era molto lungi dalle proprie circostanze, nelle quali si potesse adempiere alle sublimi esigenze della ragione. E sta bene. Il romano dritto familiare : la schiavitù , e così via via non corrispondono neppure alle più leggiere esigenze della ragione. Ma il Sig. Hugo dimenticò dirci in quali delle susseguenti epoche, e se a caso in una di esse il Dritto abbia soddisfatto alle sublimi esigenze della ragione. Però nel 2 289. de' classici giurisperiti dell' epoca del più perfetto sviluppo del dritto romano come scienza, va detto « essersi da lungo temno avvertito, che codesti classici giureconsulti aveano un'educazione filosofica; ma pochi conoscere, non avervi scrittore il quale al par de'romani sapienti in dritto meritasse d'essere messo a livello de'matematici nelle deduzioni delle premesse, ed a livello del nuovo creatore della metafisica nella conveniente proprietà dello sviluppo della nozione: essere infine degno di nota come la divisione ternaria non ritornasse mai così costante come presso i classici giurcconsulti e presso Kant ». Stante le molte edizioni dell' Hugo queste osservazioni sono abbastanze diffuse. L'esser conseguente, messo in voga da Leibnitz, è certo un'essenziale proprietà della scienza del dritto, come della matematica, e di ciascun' altra scienza intellettuale: ma questo intellettuale esser conseguente non ha che fare con la satisfazione delle razionali esigenze, nè con la scienza filosofica. Oltre a che bisogna riguardare come uno de' grandi pregi del diritto romano l'inconseguenza de'ginrisperiti e de'pretori, i quali lenivano le disposizioni inique e urtanti, costretti perciò ad usare l'astuzia di una distinzione di parole (chiamando p. e. il dritto di eredità bonorum possessio ) o l' inettezza di sotterfugii che son pure inconseguenze, affin di salvare la lettera delle tavole. Cosi p. e. per una finzione vmozpiois un filia patroni era un filius (Vedi Heinecc. Antiqu. Rom. lib. 1, tit. II, § 24). È ridicolo, intanto, il veder livellato Kant con i classici giureconsulti solo a causa delle tripartizioni, specialmente dopo gli esempii portati nell' Osservaz. 5; ed il sentir chiamato una tal cosa sviluppo della nozione.

4

Il fondo del Dritto è spirituale, e nella libera volontà ha il suo s prossimo passo ed avviamento. Per tal via la libertà ne forma la sostanza e la determinazione; ed il sistema giuridico è il regno della libertà operante, che produce da sè il mondo dello spirito come seconda natura.

Bilucidazione. Bisogna alla meglio spiegare la libertà della volontà con un esempio preso dalla natura fisica. La libertà, cioè, è il fondamento della volontà, come la gravità è il fondamento de corpi. Quando si diee: la materia è grave, si potrebbe intendere che questo predicato non sia che accidentale, ma non è così; perocche non vi ha materia non grave; ed anzi la gravità è la materia stessa. La gravità forma i corpi: la gravità è il corpo. Val lo stesso della libertà e della volontà: la libertà è volontà. Volontà senza libertà è una parola vuola di senso; perocchè la libertà opera sol come volontà o

anghally Google

soggetto. Fa d'uopo, intanto, avvertire le seguenti cose circa l'accordo della volontà e del pensiero. Non dee concepirsi l'uomo come quello che da un lato pensa e dall'altro vuole ; quasi avesse in una tasca il pensiero e nell'altra il volere; questo sarebbe inane concetto. La differenza tra il pensiero ed il volere è quella tra la teoria e la pratica, senza che formino due facoltà, essendo il volere una speciale forma del pensiero, cioè il pensiero che si determina, il pensiero che tende a realizzarsi. Ecco come può esprimersi la differenza tra pensiero e volere: Pensando io un obbietto, lo converto in pensiero, sceverandone il sensibile; e riducendolo ad un che immediatamente essenzialmente mio; per questa via nel pensiero io mi trovo in me ; ed il comprendere è comprendere l'obbietto non più obbiettivo, spogliandosi del proprio che avea a me di contro. Come Adamo disse ad Eva: tu sei carne della mia carne ed osso delle mie ossa; così lo spirito dice: questo è spirito dello spirito mio, e nulla di estraneo. Il concepire è generalizzare; e questo appartiene al pensiero. Chiamasi pensare il fare un che universale : il pensiero è l'universale. Allorquando dico Io, metto da banda le specialità di carattere, di naturale, di condizioni, di età. L'Io è seruplice vuoto punto, ma operoso in questa semplicità. Il vago spettacolo dell'Universo mi è d' innanzi, ed io che gli sto di contro, gli tolgo questa opposizione, riducendone il contenuto a mio. L' Io, nel mondo, si trova in sua casa, purché lo conosca, o sol lo comprenda. Questo é il processo teoretico. Il processo pratico parte dal pensiero, dall' Io stesso, che apparisce contrapposto, presentando una distinzione. Poiche l' Io è pratico, attivo, cioè operoso, io mi determino; e si chiama determinare porre un che distinto. Ma queste distinzioni che io pongo sono le mie: le determinazioni convengono a me; e lo scopo, dal quale sono spinto, mi appartiene. Quando io estrinseco queste determinazioni e distinzioni, cioè le produco nel mondo esterno, esse restano mie: esse sono ciò che io ho operato, ho fatto; e portano l' impronta dello spirito mio. Tale essendo la differenza del processo teorico e pratico, è mestieri assegnarne i rapporti. La teoria è essenzialmente racchiusa nella pratica; e ciò contro il concetto che le distingue; non potendo avervi volontà senza intelletto. Dall' altra parte la volontà ha in sè la teoria: la volontà si determina, questa determinazione è un intrinseco: quello che io voglio, me lo rappresento, è per me un obbieto. L'animale agisce per istinto, è mosso dall'interno, ed è quindi ancor pratico; però non ha volontà, perchè non si raffigura ciò che desidera. Ma non si può avere processo teorico, non is può pensare senza volontà, percochè nel pensare si agisce. Il contenuto pensato ha la forma di Essere; ma questo Essere è mediato, perchè posto dalla nostra attività. Queste distinzioni sono in conseguenza confige: esse sono la stessa cosa; ed ambi i due momenti trovansi in ciassonna attività six del pensiero, che del volere.

Egli è a ricordarsi il come altre volte s' intendea la libertà del volere. Si ponea il concetto della volontà, e se ne cercava fissar la definizione; quindi si cercava la così detta pruova della libertà della volontà, sulle orme dell'empirica psicologia, ne'diversi sentimenti e fenomeni della comune coscienza, quali il pentimento, il dovere ed altrettali credute manifestazioni della libera volonta. È più comodo però stabilir direttamente, che la libertà è data come un fatto di coscienza, alla quale è forza credere. Il conchiuderne che la volontà è libera, e cosa sia la volontà, non può aver luogo, come si è avvertito nel 3. 2. che nella dipendenza dello intiero. Ho stabilito nella mia Enciclopedia delle scienze filosofiche (Heidelberg 1817) i tratti fondamentali del seguente principio; che, cioc, lo spirito è dapprima Intelletto, e che le determinazioni per le quali procede nel suo sviluppo, passando dal sentimento pel concetto al pensiero, sono una via, onde presentarsi come volontà, che è lo spirito pratico e l'ultima verità dello Intelletto. Questo io l'ho già detto; e spero spicgarlo ancor meglio. Vi ha tanto più bisogno di portare il proprio spirito ad una più fondata conoscenza della natura dello spirito, in quanto che, come si è già rilevato, non vi ha scienza che si trovi in peggiori circostanze di quella dello spirito, detta volgarmente psicologia. In rapporto a' momenti della nozione della volontà, dati in questo e ne'seguenti paragrafi dell'Introduzione, risultati di quelle premesse, possiamo richiamarcene alla coscienza di ciascuno per agevolarne il concetto. Ciascuno trova in sè il potere d'astrarre da tutto che egli si è, come pur quello di determinarsi a porre un contenuto in sè per

se stesso: ciascuno rinviene nella sua coscienza gli esempi per le ulteriori determinazioni.

5.

La volontà racchiude a) l'elemento della pura determinazione, o della pura riflessione dell'I oi ni se, per la quale à lotta qualunque limitazione, qualunque contenuto determinato e dato direttamente dalla natura ne bisogni, nelle brame e nelle spinte, od in altro; il che dà l'illimitata infinità dell'assoluta astrazione od universalità, il puro pensiero di se stesso.

Quelli che considerano il pensare essere una speciale propria facoltà distinta dal volere, riguardata pure come una speciale facoltà, ritenendo il pensiero pernicioso per la volontà, specialmente per la buona volontà, mostrano non saperne niente della natura della volontà: osservazione che dee esser fatta snesso su tal obbietto. Quando si ritien come libertà l'uno dei lati della volontà, il già designato; cioè l'assoluto poter astrarre da ogni determinazione, nella quale io mi trovi o mi sia posto, sfuggendo da qualunque contenuto, quasi dal limite cui la volontà si determini; questa è la libertà negativa, la libertà intellettuale: la libertà del vuoto, che si eleva a forma reale di passione; che rimanendo teoretica forma in religione il fauatismo del puro ascetismo indiano, ed applicandosi alla realtà, dà in religione al par che in politica lo sfasciamento di ogni stabilito ordine sociale, lo spiazzamento delle individualità amanti l' ordine e l'annullamento di tutte le sviluppantisi perfette organizzazioni. Or poichė qualche cosa rovina, la volonta negativa ha il sentimento del suo Esser determinato: eppure essa intende voler qualche cosa di positivo; p. e. l' uguaglianza universale, o l'universale religiosa vita; ma nel fatto non vuole la loro positiva realtà, perciocchè questa importerebbe un ordinamento, una distinzione d'istituzioni ed individui; ed è appunto questa distinzione, questa obbiettiva determinazione quella, che si annienta nella coscienza della cennata negativa libertà. Onde ciò ch'essa intende volere, si riduce ad un astratto concetto, che non può essere se non la dissoluzione del fatto e la furia delle devastazioni.

Dilucidazione. Sta in questo elemento della volontà il poter io svincolarmi da tutto, rinunziare a qualsiasi scopo, astrarre da ogni cosa. Solo l'uomo può sottrarsi a tutto, perfino alla sua vita, potendo suicidarsi. L'animale non può altrettanto: esso riman negativo. cioè in una determinazione non sua, alla quale si accostuma. L' uomo è il puro pensiero di se stesso; ed in quanto che pensa, l'uomo è la forza che si da l'universalità; che, cioè, spegne in sè ogni particolarità, ogni determinazione. La libertà negativa, la libertà dello intelletto è unilaterale; ma questa unilateralità racchiude sempre in sè una determinazione essenziale; e non è perciò da ricusarsi : ma è un difetto intellettuale il volerla valutare per unica ed altissima. Nella storia questa forma della libertà si presenta spesso. Presso gl'Indiani p. e. venia ritenuto per ottima cosa il soffermarsi alla scienza della semplice identità con sè, a questo vuoto spazio della propria interiorità, come ad una luce incolora della pura intuizione. ricusando qualsiasi attività della vita, qualunque scopo, qualunque concetto. Così l' nomo addivenia Brahm; non ci avea più differenza tra l'uomo finito e Brahm; ed anzi ogni differenza sparia in questa universalità. Simil forma apparisce più concreta nell' attivo fanatismo della vita religiosa e politica; come p. e. nel terrorismo della rivoluzion francese, nella quale venta a perdersi ogni differenza di talenti ed autorità. Quel periodo importava uno spavento, un tremore, un'intollerabilità per ogni specialità; perocchè il fanatismo vuole un astratto e nessuna realtà; onde se una diversità si presenta, quello si arrovella contro, e la toglie via. In conseguenza il popolo nella rivoluzione distrugge le istituzioni da lui stesso fatte, essendo contrarie all'astratta coscienza dell'uguaglianza.

Di melle, Gaogle

6

β) Intanto l' lo è il passaggio dall' indistinta indeterminazione al diverso, al determinato, ponendo la determinazione qual contenuo ed obbietto; sia questo contenuto dato dalla natura o prodotto di concetto dello spirito. L' Io passa all' Esser determinato per questo porsi e realizzando l'assoluto momento della finità e distinzione.

Tale secondo momento della determinazione è pur negatività, è, come il primo, un tor via; toglie cioè la prima astratta negatività. Poiché il particolare è racchiuso nell'universale. così il detto secondo momento è racchiuso nel primo ; e non è che il porre ciò che già il primo è in sè. Il primo momento, come primo, non è in sè il vero universale, il concreto universale, la nozione; ma un determinato ed unilaterale, che per essere astrazion di ogni determinazione, per questo stesso è determinato risultando la sua determinazione, il suo difetto, la sua limitazione dall'essere questo astratto unilaterale, Nella filosofia di Fichte, come in quella di Kant, trovasi la differenza e determinazione de'cennati due momenti. Secondo i concetti di Fichte, l' Io è preso come illimitato (1º proposizione della Teoria della Scienza di Fichte),e come interamente positivo, essendo l'universalità e l'identità dello intelletto ; di tal che l' astratto Io esser dee il vero per sè, cui si aggiunge (2º proposizione) la limitazione, specialmente il negativo limite, sia come dato ed esterno, sia come propria attività dell' Io. L' ulteriore passo a darsi dalla filosofia speculativa, era comprendere la negatività immanente nell'universale od identico, quale l'Io: bisogno non sentito da quelli che, come Fichte, non comprendono il dualismo dell' infinito e del finito nell'immanenza e nell'astrazione

Dilucidazione. Questo secondo momento sembra contraddittorio: compreso nella sua forma universale, appartiene alla libertà, ma

non la costituisce intera. L'Io in esso passa dall'indistinta indeterminazione alla distinzione, al porre una determinazione come contenuto ed obbietto. Non solamente io vogilo; ma io vogilo qualche cosa. Una volontà, che, come è descritta ne' precedenti paragrafi, ono è che astratto universale, vuol niente, e perciò non è volontà. La specialità voluta è una limitazione; imperocche la volontà dee limitarsi per esser volontà. La qualche cosa volota è il limite, la negazione. Il determinare è ciò che per regola va detto render finito. La riflessione volgare reputa, che il primo momento, cioè l' indeterminato sia più elevato, l'assoluto, e che il limitato sia una mera negazione di questa indeterminazione; ensert l'indeterminazione, essa stessa, non è che una negazione del determinato e finito, e l' Io è questo deserto, questa assoluta negazione. La volontà indeterminata e unilaterale tanto, quanto neulla che sta nella sola determinazione.

7.

2) La volontà é l'unità de' due momenti; la specialità in sè riflessa er iportata quindi all'universalità; la individualità; la determinazione autonoma dell' lo, che ponendosi come il negativo di se stesso, cioè determinato, limidato, resta nella sua universalità nella sua identità con sè; e nella determinazione fonde sè con se stesso. L' lo determinasi in quanto è il rapporto della negatività a so stesso : e come questo rapporto a sè è indifferente per qualsiasi determinazione, si riguarda questa come sua el ideale, cio è pura possibilità dalla quale non si è vincolato, e nella quale si sta sol perchè ci si è posto. Questa è la libertà della volontà, la quale forma la sua nozione o sestamizilità, come la gravità forma la sostamizila de' come la gravità forma la sostamizila de'.

Ciascuna coscienza si conosce come universale (possibilità di astrarre da ogni contenuto), e come speciale con un determinato obbietto, contenuto e scopo. Questi momenti sono però pure astrazioni: il concreto e vero (ed ogni vero è concreto) è l'universale che ha per suo opposto il particolare, che per la sua riflessione in sè si ragguaglia all'universale. La fu-

sione di questi due momenti è l' individualità, non già l' unità nel suo immediato, o come è pel concetto, ma secondo la sua nozione (Enciclopedia della Scienze filosof, 2 112 a 114); vo'dire, che questa individualità non è altro, che la nozione stessa. Ciascupo di questi due momenti della volontà, in quanto che può astraire da tutto, ed in quanto dee esser determinata da sé o da altro, è facilmente compreso e concesso : mentre ambi son per sè non veri intellettuali momenti; ma al terzo, al vero speculativo (ed ogni vero per esser compreso fa d'uopo si pensi speculativamente) ripugna l'Intelletto, perchè la nozione è sempre l'incomprensibile. La dimostrazione e la spiega di questo intimo della speculazione, cioè dell' infinito qual negativo che si rapporta a se stesso, questo supremo fonte di ogni attività, vita e coscienza, appartiene alla Logica ed alla filosofia meramente speculativa. Qui si osservi che quando si dice: la volontà si determina; si esprime, che la volontà è un soggetto presupposto, è un sostrato: ciononpertanto non è dessa un'attitudine, un universale prima del negarsi, non è quasi l'idealità di questo determinarsi; ma la volontà come tale è questa attività in sè mediata e questo riedere in sè.

Dilucidazione. Quella che noi diciam volontà, racchiude in se ambi i primi momenti. Essa è principalmente pura attività, l'universale , che è in sè: ma questo universale determinasi, in quanto che non è più in se, si pone in un Altro, e cessa d'essere universale. Nel terzo momento la volontà è in se, nella sua stessa limitazione el in questo Altro, chè, nel determinarsi, rimane in sè e non cessa d'esser l'universale. Questa è quindi la concreta nozione della libertà; mentre i due primi momenti son totalamente astratti ed unitalerali. Si ha questa libertà in forma di sentimento, nell'amiczia p. e. nell'amore. In essi non si è unilaterale, ma ci limitiamo volenter in rapporto ad un Altro, riconoscendo però se stesso in questa limitazione. Nella determinazione dee l'uomo non sentirsi determinato; ma considerando l'Altro come Altro, vi trova il sentimento di se stesso. La libertà in conseguenza non istà nè nell' indeterminazione,

The Coult

nè nella determinazione, ma essa è l'una e l'altra insieme. Il capriccioso si crede non libero, quando non abbia una volontà che si attacca assolutamente ad un Questo. Nonpertanto la volontà, non è connessa ad una determinazione, ma essa va più lungi; perocchè non è nella natura della volontà tal vincolo e tale unilateralità; la libertà sta nel volere un determinato, ma restare in sè in questo determinato, riportandosi all'universale.

8.

L'ulteriore determinazione delle specialità (vedi  $\beta$  par. 6) fa la distinzione delle forme della volontà.

a) In quanto che la determinazione è la formale opposizione del subbiettivo all'obbiettivo quale estrinseca immediata esistenza, si ha la formale volontà come coscienza che trova un mondo esterno; come l'individualità, ritornante nella determinazione a se stessa, è il processo che traduce nell'obbiettività per via di attività e mezzi il subbiettivo scopo. Nello spirito, quale egli è in sè e per sè, come quegli in cui la determinazione è puramente sua e vera (Encicl. g. 363) la relazione di coscienza costituisce solo il lato dell'apparenza della volontà, di che qui non si parla.

Dilucidazione. La considerazione della determinazione della volontà appartiene all'intelletto, e non è speculativa. La volontà è determinata non solamente nel senso del contenuto, ma soprattutto anche nel senso di forma. La determinazione secondo la forma è lo scopo, e l'effettuazione dello scopo. Lo scopo inoltre è un intrinseco, un subbiettivo, ma esso der rigettar il difetto della nuda subbiettività, e farsi obbiettivo. Si può dimandare il perchè di questo difetto, Quando ciò che ha difetto non istà al di sopra del difetto stesso, questo per sè non può dirai difetto. L'animale, per noi, è difettivo, ma non per sò. Lo scopo, in quanto che nostro, è, per noi, un difetto; imperocche la libertà e la volontà sono l'unità del subbiettivo e dell'obbiettivo. Lo scopo è imperò ad obbiettivarsi; ma non prende per questo una nuova unilaterale determinazione, bensì si realizza.

9.

3) Le determinazioni della volontà, in quanto proprie della volontà, e specificazioni in sè riflesse, sono il contenuto. Questo contenuto della volontà è sopo nella forma data, parte interno o subbiettivo nella concettuale volontà, parte effettuato per lo mezzo della operosa attività, che traduce il subbiettivo nell' obbiettività.

10.

Questo contenuto, ossia la diversa determinazione della volontà, inoltre, è immediato. Quindi la volontà è libera solo in se, ossia per noi; ed è soprattutto la volontà nella sua nozione. Appena quindi la volontà ha se stessa per suo obbietto, essa è per sè quella che è in sè.

Il finito ha questa determinazione, che ciò che è qualche cosa in sè ossia giusta la sua nozione, esiste od apparisce quale è per se. Così p. e. l'astratto Esser reciprocamente estrinseco della natura in sè è spazio, ma per sè è tempo. In questo proposito sono ad avvertirsi due cose: la prima che, essendo l'Idea il vero, quando si comprende un obbietto od una determinazione secondo quello che esso è in sè, ossia nella nozione, non lo si ha ancora nella sua verità : la seconda che un qualche che esistendo quale è nella nozione od in sè, e questa esistenza essendo una propria forma dell'obbietto (come si è detto per lo spazio) la sensibile distinzione dell'Essere in sè e dell'Essere per sè, fa il suo puro Esser determinato o l'apparenza. Un esempio lo si trova nella naturale volontà, quindi nel formale dritto e così via via. L'intelletto s'arresta al puro Essere in sè; e per questo chiama facoltà la libertà secondo questo Essere in sé; essendo nel fatto mera possibilità: ma riguarda questa determinazione come assoluta e perenne; e comprende il suo rapporto a ciò che vuole, precise alla realtà, sol come un' applicazione

ad una data materia, che non appartiene all'Essenza della libertà. Per tal via l'intelletto tratta di un puro astratto , non della Idea e della verità.

Dilucidazione. La volontà, che è volontà solamente secondo la pria che determinata: allora essa è libera per se, ha per obbietto la libertà, è la libertà. Ciò che è secondo la sua nozione, ciò che è solo in sè, è immediato è maturale. Ciò è conosciuto anche pel concetto. Il anciullo è uomo in sè, ha in sè la ragione, è la possibilità della ragione e della libertà, cd è perciò libero giusta la nozione. Ciò non-partanto quello che è in sè, non è nella sua realtà. L'uomo, che in sè è ragionevole, dee lavorare per la produzione di so stesso; esplicandosi da se, ed educandosi, onde diventi uomo per sè.

### 11.

La volontà solo in sè liberà è la volontà immediata o naturale. Le determinazioni del diverso, che pone nella volontà la nozione determinante se stessa, appariscono nella volontà immediata quale immediato sensibile contenuto. Esse sono istinti, bisogni, tendenze, per le quali la volontà trovasi determinata dalla natura. Non è però no forma razionale questo contenuto, le cui sviluppate determinazioni provvengono dalla ragionevolezza della volontà, e son pe reiò in sè razionali, ma non nella forma d'immediato. Questo contenuto per Me è senza meno il Mio: questa forma e quel contenuto, nonpertanto, son diversi: la volontà è perciò volontà finita.

La psicologia empirica enumera e descrive gl'istinti, le tendenze ed i bisegni che se ne derivano, quali essa li trova o crede trovarli nell'esperienza; e cerca classificare questa materia giusta l'ordinaria guisa. Parleremo più giù 'dell' obbiettivo dei detti istinti, della lorro verità senza la forma irrazionale d'istinto, con la quale esistono.

Dilucidazione. Anche l'animale ha istinti, bisogni e tendenze; ma l'animale non ha volontà, e dee obbedire all'istinto quando non

venga trattenuto da qualche cosa esterna. L'uomo al contrario è del tutto indeterminato ed al di sopra degl' istinti, cui può porre e determinare come suoi. L' istinto è nella natura, ma che io lo ponga in questo Io, dipende della volontà mia, che non può appellarsi a ciò che sta in natura.

### 19

Il sistema di questo contenuto, quale rattrovasi immediatamente nella volontà, è una folla e moltipicità d'istinit, de' quali ciascuno è anzituto mio fra altri, ma universale, indeterminato, e che ha molti obbietti e mezzi di accontentamento. La volontà si decide dandosi la forma d'individuo in questa doppia indeterminazione. E la volontà è reale in quanto ha una decisione.

Invece di dire decidere qualche cosa, che vale togliere l'indeterminazione per cui tanto l'uno che l'altro contenuto è possibile, la lingua tedesca ha l'espressione risolveris (sichentschliessen), per dinotare che l'indeterminazione della volontà, come neutrale, ma infinito fecondato, germe primo di tutte esistenze, racchiude in sè le determinazioni e lo scopo, cui produce al di fuori.

## 13.

Risolvendosi, la volontà si pone come individuale e differente dall'Altrui. Oltre d'esser finita, come coscienza (§ 8), l'immediata volontà, per ragione della diversità del sue contenuto e della sua forma, è formale: ad essa non conviene, che l'astratta risoluzione come tale; e 'l suo contenuto non è il contenuto e l'opera della sua libertà.

L'obbietto e I contenuto resta universale per l'intelligenza, che diportasi come universale attività. Nella volontà l'universale ha essenzialmente il significato di Mio, quale individualità, e nell'immediata, cicè formele, volontà ha il senso di astratta individualità gremita della sua libera universalità. Nella vo-

lontà comincia la propria limitazione dell'Intelligenza: e poichè la volontà rielevasi al pensiero, e dà l'immanente universalità a suoi fini, dilegnasi la differenza della forma e del contenuto, e la volontà si fa obbiettiva ed infinita. Quelli che opinano esser l'uomo infinito nella volontà, ma nel pensiero essere una ragione limitata, intendono poco la natura del pensiero e del volere. In quanto che Pensare e Volere son due diverse cose, è vero il contrario dell'anzidetta opinione; onde la pensante ragione si risolve in finita per la volontà.

Dilucidazione. Una volontà, che si risolve a nulla, non è reale rolontà: gli uomini senza carattere son privi di risoluzione. Il motivo della trepidazione può stare anche nella dilicatezza di coscienza; la que sente che nel determinarsi la violontà rinumia all'infinità, s'imme met gen el finito, si limita, e non pertanto non vuole ricosare la totalità avuta in vista. Un cuore cosiffatto è morto, per bello ch'esser si vogiva. Chi vuol cose grandi, dice Goèthe, bisogna che si possa imitare. Solo perchè risoluto, l'uomo passa alla realtà; per quanto ciò gli costi; l'infingardaggine non fa strada a ciò che si chiude nel-l' universale possibilità in cui stagna. E la possibilità non è realtà. La volontà, di se fiduciosa, non si perde nel determinato.

### 14.

La volontà finita, pel lato della forma di ciò che è in sè infinito in se riflesso Io, sorvola al contenuto, a' diversi sistinti, ed anche ai vari modi di loro operare e stisitarsi e come formalmente infinita non è ligata a tal contenuto; ne le determinazioni della sua ustura e della sua esterna realtà, quale indeterminate, son soggette a questo o quel contenuto (§ 6 e 11). Ciò avviene in quanto che, per la riflessione dell'Io in sò, egli è un possibile l'esser come mio ovver no; e l'Io è la potenzialità di determinarsi per una o per altra cosa, ussia a seggliere tra queste determinazioni, per se stesse sotto tal riguardo estrinseche.

15.

La libertà della volontà, a'sensi di questa deferminazione, è arbitrio, in cui è racchiusa e la libera riflessione che astrae da tutto, e l'indipendenza dal contenuto, dato sia internamente sia estrinsecamente. Mentre tal contenuto necessario in sè come scopo, è determinato qual possibile contro quella riflessione, l'arbitrio costituisce l'accidentalità in quanto è volontà.

L' ordinario concetto della libertà è quello dello arbitrio, il punto medio della riflessione tra la volontà determinata dagli istinti naturali e la volontà libera. Quando si sente dire : star la libertà nel poter fare ciò che si vuole, questo concetto prò esser tenuto qual compiuto difetto di educazione meditativa, per la quale non si ha riguardo a ciò che in sè e per sè è libera volontà, dritto, costume, e così via dicendo. La riflessione , la formale universalità ed unità della coscienza, è l'astratta coscienza che il volere ha della sua libertà, ma non è la verità della stessa; non avendola per iscopo e contenuto, ed essendo il subbiettivo lato tutt'altro che l'opposto: il contenuto di questa determinazione di se stesso rimane perciò anche puramente finito. È arbitrio la volontà non nella sua verità, ma qual contraddizione. La lotta impegnata a tempi della metafisica di Wolf per fissare se la volontà sia libera o se la scienza della sua libertà non fosse che illusione, tenea di mira l'arbitrio. Con buon dritto il Determinismo contro la certezza di quell' astratta determinazione di se stesso opponeva il contenuto che qual dato non si racchiude in quella certezza, e le provviene estrinsecamente, benchè questo estrinseco fosse l'istinto, il concetto o qualunque altra cosa di cui abbiam piena coscienza non essere il contenuto della propria determinante attività come tale, Essendo dunque immanente nell'arbitrio solo il formale elemento della libera determinazione di se stesso, e stando l'altro elemento come dato; così l'arbitrio dee nomarsi illusione se vuol

man Gacyli

ritenersi come libertà. La libertà in ogni riflessione filosofica non è che la formale autonomia, come in Kant e nell'esposizione di Kant data da Fries.

: Dilucidazione. Poiché io ho possibilità di determinarmi così o gosì, valdire, poiché io posso scegliere, posseggo l'arbitrio, che volgarmente si appella Libertà. La scelta, che io ho, sta nell'universale della volontà, che può far suo questo o quello. Il Mio è un contenuto speciale, inadeguato a me, epperò da me diverso, capace d'esser mio, così come io son la potenzialità di fondermi in esso. La scelta sta nell'indeterminazione dell' Io, e nella determinazione di un contenuto. La volontà, in rapporto a questo contenuto, non è libera, benche abbia in se il lato formale dell' infinità: nessun contenuto le corisponde; in nessuno ha veramente se stessa. Nell'arbitrio si ha, cha il contenuto non è determinato ad esser mio per la natura della ma volontà, ma per un'accidentalità : ma io son dipendente da tal contenuto, ed è questa la contraddizione in che sta l'arbitrio. L'uomo volgare crede esser libero, quando gli è concesso comportarsi arbitrariamente: eppure il non esser libero sta proprio nell'arbitrario. Quando io voglio esser ragionevole, mi comporto non come individuo ma a'sensi della nozione de' costumi: nella condotta morale non do valore at me, bensi alla cosa stessa. Al contrario, quando l'uomo fa qualche cosa di tristo, dà la massima importanza alla sua individualità. Il razionale è una strada maestra in cui tutti camminano senza che nessuno vi rimanga la sua orma. Allorchè i grandi artisti compiono un lavoro, si può dir di esso, che non potea essere altrimenti: il che vuol significare che l'artista è totalmente scomparso, e non può scorgersi la sua speciale maniera. Fidia non è manierato: la figura vive e muovesi. Ma un cattivo artista lascia travedere, in ragion d sua imperfezione, la sua specialità e l'arbitrio. Se nella considerazione dell'arbitrio teniam che l' uomo può voler questo o quello, in ciò sta certamente la sua libertà; ma pensando che il suo contenuto è un dato, da cui l' uomo ne resta determinato, ne risulta che da questo lato nou v' ha libertà.

16

La volontà (§ 5) può rinunciarre a ciò che scelto ha nella sua risoluzione (§ 14). In tale possibilità di procedere oltre qualsivoglia al; tro contenuto, che si pone in luogo del primo, non si esce dal fugito, mentre ogni simile contenuto ha diversa forma ed è perciò finito, essendo l'opposto della determinazione, l'indeterminato, l'irresolluzione, l'astrazione od altro momento unilaterate.

17.

La contraddizione dell'arbitrio, come dialettico, fa sembrare che l'accontentamento di certi istinti e tendenze, che si accumulante controsenso, richieda la subordinazione e il sagrificio dell'accordinamento di altri. E poiche l'istinto è la semplice direzione alla propria determinazione, che perciò non ha in se stesso la pria misura, la subordinazione, in conseguenza, e l'ascriticio è una risoluzione arbitraria; l'esperienza con intelletto calcolatore misura da quali istinti possa avre maggiore accontentamento, od altre simili convenienze.

Dilucidazione. Glistinti e le passioni sono il contenuto della volontà, e soltanto la riflessione lor sorvola. Ma questi istinti si comprimono, si alfollano, e vonno esser tutti sattisfatti. E quando col mandare a monte tutti gli altri, mi posi in un solo di essi, allora io mi trovo in una rovinosa limitazione, avendo rinunciato alla nuia universalità, giusta il sistema di ogni istinto. Ne vale aiutarsi con la subordinazione degli stinti, come è il solito dell' intelletto; mentre non v' ha misura di questa subordinazione; e le consuete pretensioni in proposito trascorrono nella noia di generiche fraseologie.

18

In rapporto al giudizio dell'istinto, dialetticamente pare che le determinazioni dell'immediata volontà, come immanenti e positive, sian buone; onde d'uomo si chiama buono per natura. In quanto però le determinazior i naturali sono negative, epperò opposte alla libertà ed alla nozione dello spirito, esse sono da svellersi; e l'uomo si dice cattivo per natur a. Il risolversi per l'una o per l'altra opinione in questo punto di v

Dilucidazio ne. La dottrina cristiana, che ritiene l' uomo per natura cattiva, de più elevata dell'altra, che lo ritien buono: e bisogna
comprendironi la conseguente filosofica esposizione. Come spirito,
l'uomo è un E ssenza libera, la cui posizione è quella di non lasciarsi
determinare d'agl'impulsi naturali. L' uomo quale si trova immediatamente e senta e ducazione, stat in una posizione in cui inon dee essere, e dalla
quale fand' uopo liberarsi. La dottrina del peccato originale, senze cui il cristianesimo non sarebbe la refigione della libertà, ha gagesto significato.

19.

Nel pretender a nobilitare gl' istinti si ha fl concetto universale, ch'essi liberi dalla l'orna della loro immediata determinazion di natura, nonché dal subbiettivo ed accidentale del contenuto, si riportino alla loro sostanziale essènza. Il vero di questa indeterminata pretensione sta in ciò, che gl' istinti sono il razional sistema delle determinazioni della volontà; ed il.contenuto della scienza del dritto è comprenderli nella loro nozione.

Il contenuto di questa scienza ne' suoi singoli momenti di Dritto, Proprietà, Moralità, Famiglia, State ee. può formolarsi di modo, che l'uomo abbia per natura negl'istinti il dritto, negl' istinti la proprietà, negl' istinti la moralità, l'amor di razza, la sociabilità ee. Se in luogo di questa forma prediletta all'empirica psicologia, si voglia una forma scientifica, si verrà a dire (come lo si è già avvertito per que'trattati che son valsi moderitamente per filosofia) che l'uomo trova, in sè, come fatti di cosseinzi il voler dritto, proprietà, Stato ee. Con un altro passo subentrera una nuova forma di quel coi itenuto qui apparso come istinto, vo dire la forma di dovere.

### 20.

La riflessione, che si rapporta agl' istinti, impronta fia formale universalità in tal materia, e la depura, per via estrinscea, di lor nezezza e barbarie, in quanto che concepisce, calcolla e paragona quegl'istinti colloro mezzi e conseguenza e col loro pie, no accontentamento (la felicità). Questo ripresentaris dell' universalità del pensiero è l'assoluto merito dell'educazione (vedi il § 1871).

Dilucidazione. Il pensiero della felicità ha ma podenza sulla forca naturale degl' istinti, poichè non si accondenta dall' istante, ma richiede un' intiera beatitudine. Ciò dipende dall' educazione, come la suprema cosa che fa valere l' universale. Però nell' ideale della felicità vi son due momenti: il primo, l' niversale, più elevato di ogni specialità; il secondo è il particolare, il finito, il ritornare agl'istinti; poichè il contenuto di quell' universale è il comune godimento. E poichè il contenuto della felicità sta pella subbictività e nel sentimento di ciascuno, questo scopo universale è dal suo canto particolare; e perciò nou vi si rinviene la vera unità del contenuto e della forma.

### 21.

Intanto la verità di questa formale universalità per sè indeterminata, ma che trova la sua determinazione in quella materia, è l'universalità determinante se stessa, la volontà, la libertà. Avendo l'universalità se stessa a suo contenuto, obbietto e scopo, cesa è non solo in sè, ma anche per sè la libera volontà, la vera Idea.

La coscienza della volontà, come bisogno, istinto, è sensibile; come il sensibile dinota l'esteriorità e l'estrinsecheza della coscienza. La volontà riflessa ha due elementi, il sensibile e la pensante universalità: la volontà, che è in sè e per sè,

ha per suo obbietto la volontà come tale nella sua pura universalità) universalità che importa il dileguarsi dell'immediato della naturalezza, e della particolarità dalla quale quella naturalezza è affetta, poiche la riflessione vi si è posata. Questo dileguarsi ed elevarsi nell'universale è ciò che si chiama attività del pensilero. La coscienza, che depura il suo obbietto contenuto e scopo, elevandolo all'universale, fa questo come pensiero che si posa nella volontà. Da questo punto apparisce chiaro come la volontà sia libera solo in quanto è pensante intelligenza. Lo schiavo non conosce la sua essenza, la sua infinità, la sua libertà; egli non si conosce come Essenza, egli perciò non si conosce, non si pensa. La coscienza che si comprende pel pensiero come essenza, e che, perciò, si spoglia dell'accidentale e del non vero, forma il principio del dritto, della moralità e del buon costume. Coloro che parlano filosoficamente di dritto, moralità, buon costume, escludendo il pensiero e poggiandosi sul sentimento, sul cuore, sull'entusiasmo, esprimono il più profondo disprezzo del pensiero e della scienza; onde la scienza caduta in disperazione e vedova di forze prende a principio l'inconseguenza, rubando agli uomini verità, valore e merito

Dilucidazione. Si chiama in filosofia verità, la realtà che risponde alla nozione. Un corpo p. e. è la realtà, e l'anima la nozione: anima e corpo però debbono corrispondersi: onde un uono morto ha un'esistenza che non è più vera, un Esser determinato senza nozione; quindi un corpo morto imputridisce. Così è vera la volontà, se ciò che vuole è identico al suo contenuto; tal chè la libertà voglia la libertà.

22.

La volontà che è in sè e per sè, è veramente infinita, mentre essa stessa è il suo obbietto; onde non v'ha per essa un Altro, un limite, ma anzi riede a se stessa. La volontà, inoltre, non è la pura

See 15 Google

possibilità, la disposizione, la facoltà (potentia), bensi l'infinitamente reale (infinitum actu), essendo l'Esser determinato della nozione o l'obbiettiva estrinsecazione dell'intrinseco.

Quando si parla solo della libera volontà come tale, senza determinare ch'essa è in sè e per sè libera volontà, si ha in parola solo la disposizione alla libertà, o ssia la naturale e finita volontà, e non la libera volontà, a dispetto di ciò che si dice. Poiche l' Intelletto afferra l'infinito sol come un negativo, un al di là, quanto più cerca fargli onore, lanto più ne va lungi, allontanandolo come un che a sè estraneo. Il vero infinito è reale e presente nella libera volontà; esso stesso è questa Idea in sè presente.

Dilucidazione. A buon dritto si è rappresentato l'infinito col pilibolo di un cerchio. La linea retta va sempre avanti, e simboleggia il puramente negativo infinito, che non è, come il vero, rientrante in se stesso. La libera volontà è davvero infinita; imperocchè non è pura possibilità e disposizione; benvero il suo esterno Esser determinato è la sua interiorità.

## 23.

La volontà è con sè sola in questa libertà, poichè non si rapporta che a se stessa, svauita ogni dipendenza da Altra cosa. Essa è vera, anzi la verità stessa; mentre il suo determinarsi sta nell'essere nella determinazione (cioè come a sè opposta) quello stesso che è la sua nozione; o meglio essa ha la pura nozione, l'intuizione di se stessa a scopo e realità.

# 24.

Essa è universale, mentre toglie ogni limitazione e particolare individualità; come quella che sta nella distinzione della nozione e del suo obbietto o contenuto; ossia, in altra forma, nella distinzione del subbiettivo esser per se, del suo essere in sè individualità risolvente e compreeusiva, e della sua stessa universalità.

Le diverse determinazioni dell' universalità si hanno dalla Logica (vedi Eniclop, delle scienze filosofiche § 118 a 126). Sotto questo nome il concetto ricorre all' astratto ed estrinseco; mentre per l' universalità che ò in sè e per sè, come qui si è determinata, non debbe intendersi nè l' universali di rinessione, comune o totalità, nè l'astratta universalità, che avvanza l'individuo, astratta identità intellettuale (Oss. al § 6). La sostanza, l'immanente specie ossia Idea della coscienza stenlai ni sè concreta universalità, che è per sè la nozione della libera volontà, come l'universale identico con sè, che afferra un che oltre il suo obbietto e compenetra le sue determinazioni. L'universale, che è in sè e per sè, è ciò che si appella razionale, L'en nou può esser compreso se non per questa via speculativa.

25.

Il subbiettivo in rapporto alla volontà chiamasi il lato della propria coscienza, individualità a differenza di ciò che è in sè nozione. Quindi chiamasi subbiettività  $\alpha$ ) la pura forma , l'assoluta identità della coscienza con se stessa, nella quale essa come lo (Io è l'assolutamente interno ed astratto posare in sè ) è la pura cortezza di se medesima diversa dalla verità:  $\beta$ ) la specialità della volontà, come arbitrio e scopo accidentale  $\gamma$ ) e su tutto l'unilaterale forma che il voluto, onde si corrisponda al suo contenuto, fa d'uopo che sia già uno scopo esplicato ed un contenuto pertinente alla coscienza.

26.

 $\alpha$ ) La volontà è meramente obbiettiva, in quanto che ha se stessa a sua determinazione, e che perciò è vera e commisurata alla sua nozione  $\beta$ ). L'obbiettiva volontà però, senza l'infinita forma

- with Google

della coscienza, la volontà immersa nel suo obbietto o circostanza, poiche espicata giusta il suo contenuto, è la volontà de fanciulli, l'abbidienza à costumi, la volontà schiava e superstiziosa ec. 2). L'obbiettività è finalmente l'unilaterale forma nella opposizione delle subbiettive determinazioni della volontà; epperò l'immediato dell'Essere determinato come Esistenza estrinseca: la volontà in questo senso si fa obbiettiva per il compinento del suo scopo.

Queste logiche determinazioni di subbiettività ed obbiettività sono state qui riportate, per avvertire in rapporto alle stesse, stante il frequente uso a farsene, che queste come le altre differenze ed opposte determinazioni riflessive si fondono nei loro opposti a causa della loro limitazione e natura dialettica. A tali determinazioni opposte rimane però il loro significato per la concezione e per l'intelletto ; stanteché la loro identità è tutta intrinseca. Quindi nella volontà avvengono tali contraddizioni che esser dovrebbero ed astratte e determinazioni di ciò che sol come concreto può essere conosciuto; onde la loro identità è lo scambio del loro siguificato, scambio inconcenibile dallo intelletto. Così la volontà, qual libertà che è in sè, è la subbiettività stessa; e questa è perciò la sua nozione e la sua obbiettività: la sua subbiettività però, in opposizione all'obbiettività, è finita: ma anche in questa opposizione la volontà non è con sè, ravviluppata con l'obbietto; e la sua limitazione sta nel non esser subbiettiva ec. Dunque quello, che in prosieguo debba intendersi per subbiettivo od obbiettivo, prende luce dall' insieme delle relazioni, che la sua collocazione ha con la totalità.

Bilucidazione. Ordinariamente si crede che il subbiettivo e l'obbiettivo sian fermamente l'uno all'altro opposti. Non è però questo il caso, in cui si fondono l'uno nell'altro; perocchè non si tratta di astratte determinazioni, come quelle di positivo e negativo; ma di qualche cosa di un significato più concreto. Se noi consideriamo l'espressione di subbiettivo, possiamo chiamarlo scopo, che non è se non di un determinato subbietto. In questo senso è un pessimo lavoro d'arte un subbiettivo, che non sa raggiugnere la cosa. Questa espressione può adattarsi al contenuto della volontà, e val quanto capriccioso: il contenuto subbiettivo è quello che non appartiene se non al solo subbietto. Ed imperò le cattive azioni son solamente subbiettive. Inoltre può ciascun vuoto Io esser nomato subbiettivo, se ha per obbietto solo se stesso ed ha la forza di astrarre da ogni ulteriore contenuto. Inoltre la subbiettività ha un significato in parte strano in parte esattissimo; imperocché tutto, che io debbo riconoscere, ha il compito di farsi mio, ed ottenere in me il suo valore. L'infinita avidità della subbiettività comprende e fonde tutto in questa semplice sorgente dell' Io. Non diversamente può esser compreso l' obbiettivo. Noi possiamo per quello intendere tutto che ci mettiam di contro, siano reali esistenze od anche nudi pensieri; intendiamo ancora l'immediato dell'Esser determinato in cui lo scopo dee realizzarsi; e quandanche lo scopo sia intieramente particolare e subbiettivo, noi lo nomiamo obbiettivo allor che apparisce. Però obbiettiva volontà è pur quella, in cui sta la verità. Cosl la volontà di Dio, la ubbidienza a' costumi è obbiettiva. Finalmente può chiamarsi obbiettiva anche la volontà interamente profondata nel suo obbietto, la fanciullesca che sta nella tiducia vedova di subbiettiva libertà, e la schiava, che non si conosce libera ed è perciò volontà senza valore. In questo senso è obbiettiva ogni volontà, che procede guidata da una straniera autorità, senza compiere l'infinito ritorno in se.

## 27.

L'assoluta determinazione, o se si vuole, l'assoluta spinta dello spirito libero a ciò che la sua libertà gli sia realtà (obbiettiva e come razional sistema, e come immediata realtà) affin d'essere per sè come Idea quello, che la volontà è in sè: l'astratta nozione dell'Idea della volontà è precisamente la volontà libera, il volere della libera volontà.

98

L'attività della volontà per togliere la contraddizione di subbietivo ed obbiettivo, e per tradurre in questa l'altra determinazione, rimanendo con sè nell'obbiettività, va oltre la formale guisa della coscienza, in cui l'obbiettività sta solo come immediata realtà, essenziale sviluppo del sostanziale contenuto dell'Idea; in questo sviluppo la nozione, l'idea astratta, determinata alla totalità del suo sistema, qual sustanzialità indipendente dalla centradizione di uno scopo puramente subbiettivo e della sua realizzazione, è insieme tutto questo sotto l'ultra e sotto l'altra forma.

29.

Il Dritto è un Essere determinato, è l' Esser determinato della libera volontà. Il Diritto è quindi la libertà come Idea.

La determinazione del Dritto data da Kant (Introduzione alla Scienza del Dritto ), ed universalmente accetta, il cui precipuo momento è la limitazione della mia libertà od arbitrio, tale che l'arbitrio di ciascun potesse coesistervi secondo una legge universale; questa determinazione racchiude in parte un negativo. la limitazione, ed in parte, pel positivo dell'universale così detta legge di ragione, e dell'accordo dell'arbitrio mio con l'altrui, mette capo alla conosciuta formale identità ed all'assioma di contraddizione. L'apportata definizione del Dritto rinchiude un' opinione, dilatatasi da' tempi di Rousseau, secondola quale la volontà non sia la razionale, che è in sè e per sè. e lo spirito non sia il vero spirito, ma come particolare individuo come volonta individuale debba avere nel suo proprio arbitrio il primo e sostanziale fondamento. Un tal principio. una volta ricevuto, il razionale è solo un limite di questa libertà, e non è l'immanente razionale, ma un universale estrinseco e formale. Questa maniera di vedere, anche senza lo

- Le Caragi

speculativo pensiero, è rigettata dalla nozione filosofica, a vendo introdotta nelle mente e nella realtà fenomeni, il cui errore ha un parallelo nella bassezza del pensiero su cui si fonda.

## 30.

Il Dritto è soprattutto qualche cosa di sacro, esseudo l'Esser determinato dell'assoluta nozione e della conscia libertà. Il formalismo del dritto però ( ed oltracciò del dovere) sorge dalla differenza dello sviluppo della nozione della libertà. A fronte del dritto formale, cioè stratto e limitatissimo, vi ha nella sfera e nella gradazione dello spirito un più alto dritto, perocche più concreto, più ricco e davvero universale, tutte le volte che realizza e determina gli ulteriori momenti racchius inella sua ldero.

Ogni gradino dello sviluppo della Idea della libertà ha il suo proprio dritto, mentre questo è l' Essere determinato della libertà in ciascuna delle sue proprie determinazioni. Quando si parla dell'opposizione del dritto alla moralità ed al buon costume, va inteso per dritto il primo formale dell' astratta personalità. La moralità, il buon costume, l'interesse dello Stato hanno ciascuno un proprio dritto; mentre ognuna di queste forme è determinazione ed Esser determinato della libertà. Possono esse venire in collisione, sol perchė stanno sulla stessa linea del dritto. Se il morale lato dello snirito non avesse un dritto, ossia non fosse la libertà in una delle sue forme, non potrebbe venire in collisione col dritto della personalità od altri tali; mentre racchiude in se la nozione della libertà, la sublime determinazione dello spirito, in paragon della quale ogni altra è insussistente. Però la collisione racchiude l'altro momento d'esser essa limitata e subordinata. Solo il dritto dello spirito del mondo è illimitatamente assoluto.

31.

Poiché il metodo, nella scienza della nozione si sviluppa da se stesso, ed è solo un immanente procedere ed effettuare delle sue determinazioni; il progredire non avviene per la certezza d'avervi diversi rapporti e quindi-per l'applicazione dell'universale alle materie già presupposte; ma è un presupposto della logica.

Io chiamo dialettica il principio del movimento della nozione, che non solo scioglie le specialità dell' universale, ma anche le produce: ed è dialettica non nel senso, che disfaccia, confonda, e porti qua là una proposizione un obbietto di sentimento o d'immediata coscienza e s'impacci solo di dedurne delle contraddizioni ; questo è un far negativo che s' incontra soventi in Platone : e che ha per suo ultimo risultato il contrario di un concetto, o la fissazione della contraddizione a mo' degli scettici d'un tempo; od anche il semplice avvicinarsi alla verità giusta la moderna leggerezza. La dialettica sublime della nozione sta nel comprendere e produrre le determinazioni non come limiti e contrapposti , ma qual positivo contenuto e risultato di quella; di modo che sia soltanto uno sviluppo ed un immanente avanzarsi. Questa dialettica non è l'estrinseco fatto di un pensiero subbiettivo, ma la propria anima del contenuto, che organicamente produce i suoi rami e frutti. Il detto sviluppo dell' Idea, come propria attività della ragione, vede il pensiero come subbiettivo, senza immettervi dal suo lato un fatto. Diciamo considerazione razionale di qualche cosa non già trasportar la ragione ad un obbietto estrinseco e meditarlo, ma l'obbieto stesso è in sè razionale: nell'obbietto vi ha lo spirito nella sua libertà, l'apogeo della conscia ragione che si presenta come realtà e si produce come mondo esistente. L'opera della scienza è portare alla coscienza questo lavoro della ragione della cosa.

32

Nello sviluppo della nozione le determinazioni da una parte sono nozioni; dall'altro canto queste son sotto la forma di Esser determinato, essendo la nozione essenzialmente Idea; onde la serie delle nozioni sviluppantisi è una serie di forme speciali che debbono così considerarsi nella scienza.

Nel senso speculativo val lo stesso la forma dell' Esser determinato di una nozione e la sua determinazione. Deve avvertirsi però che nello scientifico sviluppo dell'Idea i imomenti, il cuirisultato è una più determinata forma, si presentano come determinazioni della nozione, ma in ordine al tempo non le precedono come forme speciali. Quindi l'Idea, determinata come famiglia, ha a suo presupposto la determinazion della nozione, che si presenta in seguito come suo risultato. Ma l'altro lato dello sviluppo importa che queste intrinseche presupposizioni sian date anche come forme speciali, come dritto di proprietà, contratto, moralità ec. le quali sol per una perfetta civiltà vengono in luce come proprie speciali forme dell' Esser determinato de suoi momenti.

Dilucidazione. L'Idea, che in principio è un'astratta nozione, hisogna che si determini sempre e sempre più. La primordiale astratta nozione non s'incontra più mai, ma si fa sempre più ricca; e l'ultima determinazione è la ricchissima. Le primitive determinazioni, che sono solo in sè, vanno cost alla loro libera consistenza, di guisa però che la nozione sia l'anima che tutto racchiude, e che giugne alle sue proprie differenze per un'immanente legge. Non si può, in conseguenza, dire che la nozione giunga a qualche cosa di nuovo, stante che le ultime determinazioni sono identiche alle prime. Quandauche la nozione nel suo Esser determinato sembri uscita da sè, pure questa non è che un'apparenza, che nel suo progresso si mostra come tale, poichè le individualità ritornano com-

plessivamente alla nozione dell' universale. Nelle scienze empiriche ordinariamente si analizza quello che si trova nel concetto, e quando l' individuo si riduce al comune, questo si appella pur nozione. Ma noi non ci diportiamo così, desiderosi di vedere come la nozione determini se stessa, sforzandoci di non tirar cosa dalle nostre opinioni e pensieri. Ciò che si ottiene per tal via è una serie di pensieri, ed una serie d'esistenti forme determinate della nozione. Così p. e. non può dirsi che la proprietà sia stata prima della famiglia; e nonpertanto quella vien trattata in se stessa. Si potrebbe obbiettare perché non cominciamo dal più alto punto, valdire dalla verità concreta. E rispondiamo che noi vogliam vedere il vero nella forma di un risultato; onde importa comprender prima la nozione astratta. Ciò che è reale, la forma determinata della nozione, è, perciò, la conseguenza ulteriore, quantunque nella realtà sia il Primo. Il nostro procedere mostra le forme astratte non consistere per se, ma esser non vere.

### Partizione.

## 33.

A seconda de'gradi dello sviluppo dell'Idea della volontà libera in sè, e per sè,

- A. la volontà è immediatamente la sua nozione astratta, la personalità; e'l suo Esser determinato è immediata estrinseca cosa. Questa è la sfera del dritto astratto o formale.
- B. La volontà riflessa in sè dall' estrinseco Esser determinato, come subbiettiva individualità, si determina contro l'universale in parte intrinseco, il bone, in parte estrinseco, il mondo presente, ambo lati dell' Idea mediati l'uno per mezzo dell'altro. La Idea in questa sua bipartita speciale esistenza, fa il dritto della volontà subbiettiva in rapporto al dritto del mondo ed al dritto della Idea che è solo in sè. Questa è la sfera della moralità.
- C. La volontà è come l'unità e la verità de' cennati due astratti momenti, è l'Idea pensata del bene, realizzata nella volontà in se rifles-

sa e nel mondo estrinseco; cosicché la libertà esiste come sostanza, ed anche comercaltà e necessità, come volontà subbiettiva. Questà è l'Idea nella sua universale esistenza in sé e per sé; il buon costume. La sostanza del costume, intanto é.

a. spirito naturale o famiglia:

b. nella sua partizione ed apparenza, è società civile;

c. come liberta universale ed obbiettiva nella libera consistenza delle speciali volontà è Stato, il cui spirito organico e reale si realiza e manifesta o') in un popolo, A' pel particolare carattere di esso, y) come universale spirito del mondo nella storia. Questo dritto è l'altissimo.

Si è premesso in logica che una cosa o contenuto, posta secondo la sua idea, o com'è in se, ha la forma d'immediato o di Essere: è tutt'altra cosa la nozione che è per sè nella forma di nozione : questa non è più un immediato. In pari modo si è premesso il principio che determina la partizione. Questa può esser considerata quale storica esposizione delle parti: imperocchè i diversi gradi debbono svolgersi dalla natura stessa del contenuto come momenti dello sviluppo dell' Idea. La partizione filosofica non è estrinseca, ne è la classificazione di una data materia secondo i sistemi di divisione più generalmente ricevuti : bensì essa è l'immanente distinzione della nozione. Moralità e buon costume, che ordinariamente valgono per la stessa cosa, son qui presi in sensi essenzialmente diversi. E sembrano distinti anche pel concetto. La fraseologia di Kant usa di preferenza l'espressione Moralità; perocché limita i principii della filosofia pratica totalmente a tale nozione; rendendo impossibile il punto di vista del buon costume, annullandolo anzi espressamente. Quandanche Moralità e buon costume, se resta la loro etimologia, significassero lo stesso, ciò non impedisce che siano usate come parole segnanti nozioni diverse.

Dilucidazione. Parlando' noi qui di dritto, non vogliamo intendere, per questo, solo il dritto civile, come d'ordinario s'usa; ma la moralità pure egualmente che il buon costume e la storia del mondo che pur qui appartengono; importando la nozione il pensierdella verità. La volontà libera per non restare astratta bisogna dia un Esser determinato: il primo sensibile materiale di questo Essere determinato sono le cose, che si dicono cose esterne. Questo primo modo della libertà è quello che sogliam conoscere come proprietà, sfera del dritto formale ed astratto, cui appartengono pure la proprietà nella sua forma mediata, il contratto e'l dritto nel suo manomettersi pel delitto e per la punizione. La libertà, di che parliamo, è la personalità, cioè il subbietto, che al certo, libero per sè, si dà nelle cose un Essere determinato. Questo-nudo immediato Esser determinato però non corrisponde alla libertà; e la negazione di tal determinazione è la sfera della moralità. Io non sono solamente libero in questa cosa immediata, ma lo sono anche tolto l'immediato; sono cioè libero in me stesso, subbiettivamente. In questa sfera si considerano le vedute, le mire, lo scopo; perocchè l'esteriorità è posta come estrinseca. Il bene, che fa qui l' universale scopo, non dee rimaner solo nel mio interno, ma dee ancor realizzarsi. La volontà subbiettiva esige che il suo intrinseco, cioè lo scopo, consegua l'essere estrinseco, e che il bene sia portato all' esterna esistenza. La moralità al pari del primo momento del dritto formale sono ambe astrazioni, la cui verità è il buon costume. Questo è quindi l'unità della volontà nella sua nozione, e della volontà dello individuo ossia del subbietto. Il suo primo Esser determinato è naturale nella forma di amore e sentimento, cioè di fantiglia; l'individuo rinuncia quivi alla sua esclusiva personalità, e trovasi con la sua coscienza in un intiero. Nel seguente gradino bisogna scorgere la perdita della propria moralità e della sustanziale unità: la famiglia spezzasi, e'le membra stan ferme l'uno a fronte dell'altro, vincolate da opposti bisogni. Si è spesso scambiato questo grado di società civile per Stato. Ma lo Stato è il terzo grado, il costume, lo spirito in cui trova luogo la prodigiosa unione della fermezza dell' individuo e dell' universale sostanzialità. Il dritto dello Stato è quindi più alto de' gradini precedenti: esso è la libertà nella sua più concreta forma determinata, seconda solo all'altissima assoluta verità dello spirito del mondo.

## — 53 — PRIMA PARTE.

IL DRITTO ASTRATTO.

34

La volontà libera in sè e per sè, quale si trova nella sua astratta nozione, è nella determinazione d'immediata. Che però essa è l'attività astratta, negativa a fronte della realtà, e che si rapporta a se stessa: è la individuale volontà di un subbietto. Secondo il momento della specialità della volontà; ha questa un ulteriore contenuto di determinato scopo, e, come esclusiva individualità, ha questo contenuto come un immediato e presente.

Dilucidazione. Quando si dice che la volontà libera in sè e per se, quale si trova nella nozione astratta, è nella determinazione di immediata, bisogna sottintender le seguenti cose. La compiuta Idea della volontà sarebbe la circostanza, nella quale la nozione si realizzerebbe perfettamente, ed in cui il suo Esser determinato non sarebbe che lo sviluppo di se stessa. In sulle prime la nozione è astratta; val dire che le determinazioni sono in essa racchiuse, ma sol racchiuse; esse sono in sè, ma non isviluppate nella volontà in loro stesse. Quando pronuncio: Io son libero, l' Io è quell' Essere in sè senza opposti; mentre nella morale è un contrapposto; essendo l' Io l'individuale volontà, ed il bene l'universale, benchè in me stesso. Così la volontà ha in se medesima la differenza d'individualità ed universalità, ed è perciò determinata. Ma sul principio tale differenza non è data; perocchè nella prima astratta unità non vi ha progresso ne mediazione : la volontà è nella forma immediata di Essere. L' essenzial punto di vista a carpirsi sta in ciò, che questo primo immediato è altresi una determinazione: imperocchè l' indeterminazione importa che tra la volontà e'l suo contenuto non vi sia differenza; ma quando, contrapposta al determinato, cade nella determinazione d'esser determinata : l'astratta identità è quella che qui fa la determinazione: la volontà si fa con ciò individuale volontà, persona.

Il formale, conscio, veduvo di contenuto, semplice rapporto a sè bella propria individualità, è l'universalità di questa volontà libera per se; ed il subbietto è per ciò stesso persona. La personalità importa che io sia compiutamente il questi da tutti i lati determinato e finito (nell' interno capriccio, istinto, bisogno, come nell' immediato esterno Esser determinato); e che sia pure il rapporto a me onde nella mia limitazione mi riconosca come infinito universale e libero.

La personalità comincia dal punto che il subbietto non solo la inmanzi a sè una coscienza concreta e determinata per una qualunque guista, ma ha pure la coscienza del compiutamente astratto Io, in cui è indifferente e nega ogni concreta limitazione e valore. Nella personalità quindi sta la scienza di sè come obbietto, ma obbietto puramente con sè identico ed elevato pel pensiero alla semplice infinità. Gl' individui ed i popoli ono han personalità se non giungono a questo puro pensiero e scienza di sè. Lo spirito che e in se e per sè distinguesi dallo spirito apparente, perocché ha ad obbietto e scopo lo spirito come astratto el tiberissimo lo, in quanto che ha una determinazione, in cui la coscienza è coscienza di se soltanto a senso della volontà naturale e de' suoi estrinseci contrapposti, ed è perciò persona.

Dilucidazione. La volontà che è per sé, ossia l'astratta volontà, è la persona. Ciò che v'ha di supremo negli uomini è l'esser persona; ma ciò nonpertanto la nuda astrazione, espressa col vocabolo persona, è spregevole cosa. La persona è essenzialmente diversa dal subbietto, periociche il subbietto è semplicemente la possibilità della personalità: onde ogni vivente è subbietto. La persona è il subbietto per lo quale è questa subbiettvità; in conseguenza nella persona io son per me; e l'individualità della libertà è nel suo puro Esser per sé. Come persona io mi conosco libero in me stesso, e posso astrarre da tutto; perocché nulla innanzi a me è pura personalità, e quindi son io un queste intieramente determinato, tanto e tanto vecchio, tanto e tanto grande, in un dato spazio, e così via via. La persona è insieme sublime, e vile: in lei sta l'identità dell'infinito e del finito, del determinato limite e della compiata illimitazione. La subbiettività della persona è quella che sostiene questa contraddizione, cui nulla cosa naturale pud avere o sopportare.

36

 La personalità racchiude la capacità giuridica, e forma la nozione e lo stesso astratto fondamento del dritto astratto e formale. L'imperativo giuridico è: sii persona e rispetta gli altri come persone.

37.

2) La specificazione della volontà è un momento della intiera coscienza della volontà, ma nou racchiusa nell'astratta personalità come tale. Essa è data, ma come bisogni, brame, istinti, accidentali inclinazioni ce. distinti dalla personalità, determinazione della libertà. Nel dritto formale non si va incontro a' particolari interessi, al mio utile o bene; e molto meno agli speciali motivi fondamentali delle determinazioni della mia volontà. alle vedute e fini.

Dilucidazione. La specialità della persona non presentandosi cone libertà, è indifferente a tutto che conviene alla specialità stessa. Il curar molto il dritto formale può dirsi l'egoismo che si attagia a'cuori ed agli animi di poca levata; gli uomini inculti stanno molto al proprio dritto, mentre il civilizzato vede la cosa da altro canto. L'astratto dritto è la pura possibilità, è qualche cosa di formale a fronte dell' initera siera delle relazioni. Quindi la determinazione giuridica presta una facoltà; ma nou è assolutamente necessario seguir il proprio dritto, che è un lato solo della relazione intiera. La possibilità è propriamente l' Essere, che può anche non essere.

### 38.

L'astratto dritto, in rapporto all'agir concreto ed alle relazioni morali ed etiche, é, a fronte del suo ulterior contenuto, solo una possibilità; e quindi la determinazione giuridica è una concessione, una facoltà. La necessità di questo dritto limitasi al fondo stesso della sua astrazione, al negativo, a non ferire la personalità e quello che vi si coordina. Vi ha, in conseguenza, solo proibizionej in dritto, e la positiva forma delle inibizioni giuridiche che han per base la proibizione, giustia il lors supremo contenuto.

### 39.

3) A fronte della circostante, natura cui si oppone la personalità della volontà come subbiettiva, l'immediata ed in sè chiusa individualità della persona tiene contradittoria e nulla la limitazione dell'esser subbiettiva, perocchè è in sò infinita ed universale. Quindi agisce per dileguarsi e darsi realtà; o, che val lo stesso, pone come suo l'Esser determinato di quella.

### 40.

Il Dritto è in prima l'immediato Esser determinato, che la libertà si dà in guisa immediata.

 a) Nel Possesso, o Proprietà, la libertà è precipuamente quella dell'astratta volontà, o la persona che si mantiene una ed individua.

b) La persona, distinguendosi, si tien ferma rimpetto ad altra persona; ed ambe come proprietarie lanno un Esser determinato l'un contro l'altro La loro identità, qual'è in sè, consegue esistenza per il passaggio del posseduto dall'uno all'altro con comune volontà e conservazione del proprio dritto. Questo è il contratto.

c) La volontà nel suo rapporto (a) a se stessa, non già diversa da quella di un'altra persona (b), ma diversa in se stessa, costituisce l'ingiustizia ed il delitto, come particolare volontà che è in sè e per sè diversa e contraddittoria.

La partizione del dritto in dritto personale e reale ed in dritto di azioni, ha solo, come l'altre partizioni, lo scopo di rapportare la moltiplicità delle date materie ad un ordine estrinseco. Essa ha il torto di mischiare alla rinfusa dritti che hanno a loro presupposto sostanziali relazioni quali la famiglia e lo Stato. con dritti che si riferiscono all'astratta personalità. Per simile sbaglio è nata la kantiana divisione del dritto in reale, personale, e reale-personale. Porterebbe troppo oltre il discutere della stiracchiata ed irrazionale partizione del dritto in personale e reale, fondo del dritto romano, senza parlar del dritto delle azioni, che concerne la garanzia del dritto e non va in questo ordine. È lucidissimo che soltanto la persona ha un dritto alle cose, e che perciò il dritto personale è essenzialmente un dritto reale; intendendo per cosa tutto che è estrinseco alla libertà, e quindi anche il mio corpo e la vita mia. Quello che va considerato nella romana giurisprudenza come dritto personale è la persona, un uomo con un certo stato (Heineccii, Elem. Jur. Civ. ¿ LXXV); chè nel dritto romano, la personalità, come opposta alla schiavitù, è uno stato, una circostanza. Il contenuto del dritto romano delle persone, inoltre, concerne il dritto sugli schiavi, cui si ragguaglia quello sui fanciulli; e fissa le relazioni della famiglia sulla circostanza della mancanza di dritto (capitis diminutio). Per Kant le relazioni di famiglia son perfettamente dritti personali, ma in modo reale. In conseguenza il dritto personale romano non è il dritto della persona come tale, ma almeno della particolare persona; e si dimostrerà più tardi che le relazioni di famiglia hanno a loro sostanziale fondamento la rinuncia della personalità. D' altra parte egli sembra inopportuno trattare del dritto delle particolari persone prima del dritto universale della personalità. I dritti personali, secondo Kant, sono i dritti che surgono da un contratto per il quale io dare o prestar debba qualche cosa; è il jus ad rem

del dritto romano, jus nascente da un'obbligazione. È sempre una persona quella che deve prestare ciò che sì è contratto, come è una persona quella che acquista il dritto a conseguirlo; ma non si può perciò chiamar personale codesto dritto: ogni dritto conviene ad una persona, ed è obbiettivo: però il dritto nascente da' contratti non è dritto sulla persona, ma su qualche cosa esterna estrinseca, cioè sulla cosa.

#### SEZIONE PRIMA.

### LA PROPRIETÀ.

### 41.

La persona per essere Idea dee darsi un' esterna sfera della sua libertà. Essendo la persona uella sua prima astrattissima determinazione l' infinita volontà che è in sè e per sè, il diverso da lei, determinato come l' immediatamente diverso e divisibile da lei, può soltanto formare la sfera della sua libertà.

Dilucidazione. La ragionevolezza della proprietà non istà nello accontentamento de bisogni, ma in ciò ch' essa toglie la nuda subiettività della persona. Nella proprietà di già la persona sta come ragione. Quandanche la prima realtà della mia libertà è una cosa esterna, epperò una cattiva realtà, l'astratta personalità non può immediatamente avere altro Esser determinato che nella determinazione d'immediato.

### 42.

Ciò che è immediatamente diverso dallo spirito libero è precisamente l'esterno, una cosa, un fatale, un impersonale, un che privo di dritti.

Cosa, al par che Obbiettivo, ha due diversi significati: una volta indica il sostanziale, come quando si dice:Questo è cosa,

conviene alla cosa e non alla persona; altra volta dinota la cosa contro la persona come opposta al sostanziale, il semplicamente esterno giusta la sua determinazione. L' esterno è ciòciò che dee essere, per lo spirito libero, diverso dalla semplice coscienza; ed è perciò in sè e per sè; onde è determinazione della nozione della natura esser l'esterno in se stesso.

Dilucidazione. Poiché la subbiettività si diparte dalla cosa, questa non solo è esterna al subbietto, ma a se stessa. Per tal via il tempo e è o spazio sono est eriorità. Io, come sensibile, sono esterno, vivente nel tempo e nello spazio. Io, avendo percezioni sensibili, li ho da qualche cosa, che è essa stessa esterna. L'animale può percepire, ma l'anima degli animali non ha per obbietto l'anima nè se stesso, ma un che esterno.

### 43.

La persona, come immediata nozione, epperò essenzialmente indiuda, ha una naturale esistenza parte in se stessa, parte come un
che, al quale essa si rapporti come ad un mondo esterno. —A proposito della persona che è nel suo primitivo immediato, qui si parla
soltanto delle cose, come esse sono immediatamente, non quali sone
per le determinazioni di cui sono capaci per nezzo della volontà.

Le spirituali abilità, le scienze, le arti, gli atti del culto (prediche, messe, preghiere, benedizioni di cose sacre), le invenzioni ec. si fanno obbietti di contratto, pareggiandosi alle cose riconosciute capaci di compra-vendita. Si può dimandare so l'artista lo scienziato ec. sia nel giuridico possesso della sua arte, della sua scienza, della sua facoltà di predicare o dir messe ec. e se tali obbietti sian cose. Si può prendere ansa a nomar cose tali abilità, conoscenze, capacità ec. perocché sono trattate come cose; ma d'altra parte essendo interne e spirituali, l'intelletto (cui sta innanzi il principio di contraddizione: Un che è o coso non cosa: Un che è o infinito o finito) può

trovarsi imbarazzato nella loro giuridica qualificazione. Le conoscenze, le scienze, i talenti ec. sono propri allo spirito libero ed intrinseci allo stesso; ma ponno dare per l'estrinsecazione un Esser determinato esterno, epperò rendersi esterni (vedi più giù); con che si pongono sotto la determinazione di cose. In sulle prime essi non sono immediati; ma addivengono tati per mezzo dello spirito che traduce il suo interno nell'immediato e nell'esteriorità. I fanciulli in riguardo al padre erano cose secondo l'ingiusta ed immorale determinazione del dritto romano; onde il padre era nel possesso giuridico de'suoi figli; e nonpertanto esso stava secoloro nel rapporto morale dell'amore (il quale per altro, a causa di quell' ingiustizia, dovea esser molto minorato). Così avea luogo, sebben ingiusta, una fusione de'due momenti di cosa e non-cosa. Nell'astratto dritto che ha per obbietto solo la persona come tale, epperò anche la specialità che appartiene all' Essere determinato ed alla sfera della sua libertà, si considerano le spiritnali abilità, le scienze ec. come giuridico possesso in quanto che il distinguibile ed immediatamente diverso fa la loro essenziale determinazione, ed in quanto che possono ottenersi solo per mezzo della subbiettiva volontà. Qui non si tratta però del possesso del corpo e dello spirito, quale può conseguirsi per via dell'educazione dello studio, dell'abitudine, il che forma un' intrinseca proprietà dello spirito. Nell' alienazione sarà per lo primo parlato del passaggio di simili spirituali proprietà all' esterno: dove esse cadono nella determinazione di una giuridica proprietà di dritto.

#### 44.

La persona ha il dritto di porre, come scopo sostanziale, la sua volontà in tutte cose, che sono perciò mie, non avendo in sè scopo, ed ottenendo la loro determinazione ed anima dalla mia volontà. Questo è l'assoluto umano dritto di appropriazione su tutte cose. La sedicente filosofia, che alle impersonal i immediatamente indiudice cose attribuisce realità nel senso di consistenza, e vero
Esser per sè ed in sè; come pur l'altra che afferma lo spirito
non poter conoscere o sapere la verità di quello sia la cosa in
sè, vien ricusata immediatamente dal libero modo onde si comporta la volontà in queste cose. Se le così dette cose esterne
hanno manifestazione e consistenza per la coscienza, per l'intuizione e pel concetto; la libera volontà dell'Idealismo è la verità di tale realità.

Dilucidazione. Tutte cose possono farsi proprietà degli uomini, e poiché questa è la libera volontà, come tale, in sé e per sé; tal prerogativa manca all' obbietto. Ciascuno ha, in conseguenza, dritto di far cose del proprio volere, e le cose secondo il volere proprio; il che val quanto tor via le cose, e trasformarle in sue; stantechè la cosa, come esteriorità, non ha proprio scopo, non è l'infinito rapporto a se stesso, ma un esterno a se medesimo. Anche il vivente (l'animale) è pari esteriorità, e perciò cosa. La volontà sola è infinita, a fronte di ogni altro assoluto; mentre l'Altro dal suo canto è solamente relativo. Appropriare significa, in fondo, manifestare l'altezza della mia volontà contro le cose, e dimostrare che la cosa non è în sè e per se, ne ha scopo proprio. Detta manifestazione avviene perchè io impongo alla cosa uno scopo altro di quello ch'essa ha immediatamente: do al vivente alla mia proprietà un' anima, altra di quella che ha, do l'anima mia. La libera volontà è quindi l'idealismo, che dichiara le cose non restar in sè e per sè come esse sono; mentre il realismo le dichiara assolute, quandanche si trovino sotto forma finita. Già l'animale non ha questa filosofia realistica, mentre distrugge le cose, e le mostra con ciò non assolutamente consistenti.

45.

Il possesso nasce dall'aver io qualche cosa nella mia estrinseca forza; ed il particolare interesse del possesso è il far mio qualche cosa pe'naturali bisogni, istinti ed arbitrio. Però il vero, il giusto, la determinazione di proprietà vien da ciò che Io, come libera volontà, sono, nel possesso, presente e reale volontà.

Aver proprietà, in riguardo a'bisogni, presi in sul serio, apparisce come mezzo:il vero passo però va dalla libertà alla proprietà, come printo Esser determinato di quella, ed essenziale scopo per sè.

46.

Poiché nella proprietà la mia volontà come personale, come volontà individuale, si fa obbiettiva, questa ottiene il carattere di privata proprietà, e proprietà comune che secondo la sua natura può esser posseduta divisa; determinazione di una comunanza dissolubile in sè, in cui è arbitrario il lasciar la mia parte.

L'utile dell'obbietto elementare, giusta la sua natura, non è suscettivo d'esser ridotto a possesso privato. La legge agraria in Roma racchiudea una lottal tra la comunanza e la proprietà privata del possesso fondiario: l'ultimo momento. come più razionale, dové prevalere, benché a spese di altri dritti. La proprietà fedecommissaria familiare racchiude un momento, cui si oppone il dritto della personalità, e, quindi , della proprietà privata. Ma le determinazioni che concernono la proprietà privata ponno venir subordinate ad una più alta sfera di dritto, ad una comunanza, allo Stato; come riguardo alla proprietà privata, sarebbe il caso della proprietà delle persone morali e delle mani morte. Però tali eccezioni non sono fondate nell' accidentalità, nell' arbitrio, nell' utilità privata, ma nel razionale organismo dello Stato. L'Idea dello Stato platonico racchiude come principio universale l'ingiustizia della personale incapacità di proprietà privata.Il concetto di una fratellanza umana pia, od amichevole, od anche coattiva con comunanza di beni e bando del principio di proprietà privata, misconosce la natura della libertà dello spirito e del diritto, non comprendendola nel suo momento determinato. Per ciò che concerne il riguardo morale o religioso, Epicuro frenava i suoi amici dal fondare un tal ligame di comunanza di beni, considerando che ne surgerebbe una diffidenza, distruttrice dell'amicizia (Diog. Laert. I. X. n. VI.).

Dilucidazione. La mia volontà nella proprietà è personale; e la persona è un Questi; onde la proprietà si fa il personale di questa volontà. Poichè io per via della proprietà do un Esser determinato alla mia volontà, importa che la proprietà abbia anch' essa una determinazione, e sia questa, la mia. Sta in ciò la più forte ragione della necessità della proprietà privata. Quella che lo Stato può fare è qualche rara eccezione; la quale però, specialmente ne'nostri tempi, spesso ripresenta la privata proprietà. Così p.e. molti Stati hanno abolito i chiostri a ragione, mentre una comunità in ultima analisi non ha dritto alla propreta come la persona.

47.

Conte persona, io sono immediatamente individuo; il che vuol dire che io sono vivente in questo organico corpo, il quale, giusta il contentuo, è l'universale individuo esterno Esser determinato, e la reale possibilità di ogni ulteriore determinazione. Ma come persona ho insieme la mia vita e l' corpo, come le altre cose, solo in quanto tale è la mia volontà.

Sulla nozione della vita, su quella dello spirito e dell'anima, su questi momenti presi dalla filosofia della natura, riposa il principio che io son vivente ed ho un organico corpo; perocchè esisto come immediata nozione e non coine ciò che è per sè.

To ho queste membra, ho la vita, perchè il voglio: l'animale non può mutilarsi od uccidersi. Dilucidazione. Per verità gli animali hanno in possesso se medesimi; la loro anima è in possesso del loro corpo; ma essi non hanno dritto alla vita, perchè non lo vogliono.

### 48.

Il corpo, in quanto è un immediato Essere determinato, non è adeguato allo spirito: per essere organo della volontà ed animato istrumento mezzo della stessa, bisogna che venga preso da questa in possesso (§ 57). Per gli altri però io sono essenzialmente un che libero nel mio corpo, quale io l'ho immediatamente.

Sol perchè io sono un che libero in un corpo vivente, questo vivente Esser determinato non può essere abusato fino a farsene un animale da soma. In quanto che io vivo, non son distinti la mia anima (la nozione, o meglio, il che libero) ed il corpo, che è l'Esser determinato della libertà che io vi provo. È dunque un intendimento solistico e senza significato quello che distingue l'anima dal corpo, dichiarando quella non tocca nè soggiogata, quandanche il corpo sia maltrattato e l'esistenza della persona sia sommessa a l'altrui forza. Ben posso ritirarmi in me dalla mia esistenza, e far questa a me estrinseca, tenendo fuori di me gli speciali sentimenti e reputandomi libero ne' ceppi. Ma questo è il voler mio. Per gli altri è quanto esprimere che io son libero per gli altri è quanto esprimere che io son libero nell'Esser determinato. La forza imposta dagli Altri al mio corpo è una forza imposta a me stresso.

La differenza tra gl'insulti alla persona ed i guasti all'esterna proprietà sta in ciò che, sentendo io, l'insulto e la forza contro il mio corpo toccano immediatamente me come reale e presente; mentre nell'esterna proprietà la mia volontà non è in tale immediata presenza e realtà.

## 49.

Giò che è ragionevole, in rapporto all'esterne cose, è il mio possederle: ma la specialità del posseduto suppone gli scopi subbiettivi, i bisogni, i rabitrio, i talenti, l'esterne circostanze ec. (§ 45); da cui dipende il possesso come tale. La specialità non è quindi posata come identica con la libertà in questa sfera della personalità astratta. Il che ed il quanto io posseggo è, dunque, un'accidentalità di dritto.

Nella personalità, quandanche voglia parlarsi di un aumento che non ha mai luogo, l'ingrandirsi della persona non apporta disparità. Ma questa proposizione è vuota e tantologica, perocchè la persona come astratta, è nulla di speciale, non è posta in determinata differenza. La parità è l'astratta identità intellettuale, nella quale ricade il pensiero riflessivo e la mediocrità dello spirito, quando si presenta il rapporto dell'unità al diverso. Qui parità vale parità dell'astratta persona come tale; fuori di cui, perciò, va tutto quello che riguarda il posseduto, fondo delle disparità. La quistione, durata fin oggi, della parità nella divisione del suolo o di altri presunti beni, è un intendimento sciocco e superficiale; perocchè non solo l'esterna accidentalità naturale, ma anche l'intiero giro della natura spirituale nella sua infinita varietà e diversità, cadono in questa differenza come nella sua ragione sviluppata ad organismo. Non si può parlare d' ingiustizia della natura a proposito della ineguale ripartizione del possesso e de' beni, perocchè la natura non è libera, epperò nè equa nè iniqua. Egli è moralità, e, intesa indeterminatamente, dirittura il fissare che tutti gli uomini avessero entrate pe' loro bisogni; ma la dirittura non e un desiderio obbiettivo: d'altronde l'entrata è ben diversa dal possesso, ed appartiene all'altra sfera della società civile.

Bilucidazione. La parità, anche attuata in rapporto alla divisione de' beni, sarebbe guasta in breve tempo, perocché le ricchesdipendono dal lavoro. Or quello che 'non si lascia attuare non dee
essere attuato. Nonpertanto gli uomini son tutti uguali; ma sol come persone, cioè in rignardo alla sorgente del loro possesso. Quindi bisognerebbe che ogni uomo avesse una proprietà. Se vuolsi dir
questa un' eguaglianza, la valga pure. Ma la determinazione della
specialità, la dimanda del quanto io possegga, è estranea alla stessa. É una falsa persuasione il creder giustizia che ciascuno possegga tanto, quanto un altro; perocché giustizia esige soltanto che ciascuno abbia una proprietà. La ineguaglianza trova suo posto nelle
specialità, e l' uguaglianza vi sarebbe ingiusta. È esatto che gli
uomini prendon invidia a' beni altrui; ma ciò é ingiusto; perocché
il dritto è ciò che resta indifferente a fronte delle specialità.

## 50.

Che la cosa appartenga a chi accidentalmente primo l'abbia presa în possesso, è una determinazione superflua ed immediatamente intelligibile; mentre un secondo non può prender possesso di ciò che già è di un Altro.

Dilucidazione. — Le determinazioni fin qui posate stabiliscono la proposizione che la personalità dee avere il suo Essere determinato nella proprietà. Dal detto si trae che il primo possessore è anche proprietario. Il primo proprietario non è proprietario perchè primo, na perché è libera volontà: e solo perchè gli tien dietro un Altro, egli è il primo.

# 51.

L'interno mio concetto e volere che una cosa sia mia non basta per la proprietà qual Esser determinato dalla personalità; ma si richiede il possesso. L'Esser determinato che per questo va conseguito racchiude la riconoscibilità per parte di altri. È una negativa condizione per se stessa intelligibile quella che la cosa, della quale si prende possesso, sia senza padrone: tal condizione accenna anzi ad un anticipato rapporto ad Altri.

Dilucidazione. Il porsi della volontà di una persona su di una cosa è la nozione della proprietà, e quindi la realizzazione della stesa. L' interno mio atto di volontà che statuisce qualche cosa esser mia deve esser cognito anche agli Altri. Quando io fo mia una cosa, io le do un predicato che appariri debbe in quella con una estrinecca forma, e non restare nella mia interna volontà. Tra fauciulli avviene che la prematura volontà si arrovelli contro la presa di posso di Altri. Non si attaglia all' adulto questo volere; imperocché la forma della subbiettività va via, ed è per l'obbiettività che si svilnpa.

#### 52.

La presa di possesso rende proprietà mia la materia della cosa; perocchè la materia per se non è sua propria.

La materia mi resiste, perocchè la sua essenzialità è quella di resistermi; voglio dire che a me, come a spirito astratto, cioè sensibile, essa mostra il suo astratto Esser per sè, ma in rapporto alla volontà ed alla proprietà questo Esser per sè della materia non ha verità. (È un pensare alla rovescio quello delle concezioni sensibili, le quali ritengono l'Esser sensibile dello spirito per concreto e l'Esser razionale per astratto). La presa di possesso come fatto esterno, per lo quale viene attuato l'universale dritto di appropriazione delle cose naturali, si presenta condizionato dalla forza fisica, dall' arte, dall' abilità, in una parola da' mezzi onde aver corporalmente un che. Secondo la qualitativa differenza delle cose naturali, l'insignorirsene il prenderne possesso ha un infinitamente moltiplice senso, epperò un'infinitamente varia limitazione ed accidentalità. Oltre a ciò il genere e l'elemento, come tale, non son obbietto della personale individualità; onde per farsi e comprendersi così, bisogna che vengano individualizzati (come p.e.

l'aria a boccate, l'acqua a sorsi). Non è l'esterna fisica impossibilità il supremo da considerarsi nell' impossibilità d' impossessarsi di un estrinseco genere o di un elemento: ma la persona la volontà determinata come individuo (chè la persona immediatamente è l' individuo), la quale perciò si comporta con l'esterno come con individui (2 13, Osserv, al 2 43). L' impadronirsi e l'esterno impossessarsi si fa quindi più o meno indeterminato ed imperfetto in guise infinite. Sempre però la materia ha un'essenzial forma per la quale essa è Qualche cosa. Per quanto più io mi approprio di questa forma, per altrettanto vengo in reale possesso della cosa. Il consumo dei mezzi di nutrizione è una compenetrazione ed un cangiamento della loro qualitativa natura per la quale essi , pria di consumarsi, eran quelli che erano. L'avvezzare il mio corpo organico a qualche abilità, così come l'educazione dello spirito mio è, parimenti, una compenetrazione e presa di possesso più o meno perfetta: è lo spirito quello che io posso appropriare il niù compiutamente possibile. Ma questa realtà della presa di possesso è diversa dalla proprietà come tale, che si compie per la libera volontà. Per questa alla cosa non resta nulla di proprio, mentre nel possesso, relazione estrinseca, sempre rimane qualche cosa di estrinseco. Pel pensiero solo si divien padrone del vuoto astratto di una informe materia, che restar dee estrinseca a me nella proprietà, e propria alla cosa.

Dilucidazione. Fichte ha proposta la quistione, se anche la materia sia mia quando io le presti una forma. Secondo lui, quando io faccia dell'oro una tazza, resta libero ad un altro il prender l'oro, purche non dissipi il mio lavoro. Ma per quanto nel concetto sian divisibili queste due cose, nel fatto simile distinzione è un giuco di arguzia: chè allor quando m' impossesso di un campo e lo coltivo, non è mia proprietà solamente il solco, ma altresl la terra in cui quello è impresso. Io reglio prendere in possesso questa materia, l'intiero; il quale perciò non è senza padrone, ma mio proprio. Quandanche la materia restasse estrinseca alla forma da me data all'obbietto, la forma è un segno che la cosa debb esser mia: onde non rimane fuori la volonta mia, non fuori di ciò che io ho voluto. Non può, dunque, venir presa in possesso da un Altro.

#### 53

La proprietà trova le sue ultime determinazioni me' rapporti della volontà alla cosa. α) La proprietà è immediatamente presa di possesso in quanto la volontà lua il suo Esser determinato nella cosa, come in un positivo: β) In quanto la cosa è un negativo a fronte della volontà, questo ha il suo Esser determinato in quella come in un negativo: ciò costituisce l'uso: γ) La riflessione della volontà in sè fuori della cosa è l'alienzione, positivo-negativo infinito giudizio della volontà sulla cosa.

#### A. LA PRESA DI POSSESSO.

## 54.

La presa di possesso è in parte l'immediata corporale detenzione, in parte il lavoro, in parte il solo contrassegno.

Dilucidazione. Queste maniere di presa di possesso racchiudono il passaggio dalla determinazione d'individualià a quella d'universalità. La detenzione corporale non può trava luogo che nella cosa individua: mentre il contrassegno è la presa di possesso per via di concetto: io mi vidiporto come intellettivo, ed intendo che la cosa sia mia nella sua totalità e non nella sola parte di cui ho corporalmente preso possesso.

# 55.

a) La detenzione corporale è la maniera più perfetta dal lato sensibile, mentre in tal possesso io sono immediatamente presente, e quindi la mia volontà è conoscibile: ma questa maniera è del tutto subbiettiva, temporanea e limitatissima, sia in quanto all'estensione, sia per la qualitativa natura dell'obbietto. L'aggiunzione, che io porto a qualche cosa già mia propria, o che accidentalmente sopravviene alla cosa, è un altro mezzo per lo quale io aumento l'estensione di questa presa di possesso.

Le forze meccaniche, le armi, gl'istrumenti protendono la sfera della forza mia. Le aggiunzioni operate dal mare o da' torrenti sul mio suolo , da un limitrofo territorio inserviente alla caccia al pascolo od altre utilità ; le pietre ed altri minerali frammiste a' miei terreni; i tesori nelle viscere della mia proprietà; come ancora le accidentali successive aggiunzioni, quali in parte sono le naturali accessioni, l'alluvioni, i depositi di sabbia; sono da un lato parziali esclusive possibilità di prendere qualche cosa in possesso ed un utilizzarla contro il terzo possessore;dall'altro lato la cosa aggiunta può riguardarsi come una instabile accidenza della cosa cui si aggiunge. La foetura è certo un'accessione a' miei beni; ma pel suo rapnorto organico è tutt'altro di un' aggiunzione alla cosa giá posseduta, ed è però di diversa specie delle ordinarie accessioni. Le quali sono estrinseche incorporazioni alla cosa già posseduta, che però non hanno la nozione od il vivente a lor ligame. Quindi secondo un più o meno di essenzialità o non essenzialità dei rapporti , vanno definite dall' intelletto che esamina e valuta i motivi e contromotivi nonché la positiva legislazione.

Dilucidazione. La presa di possesso non si fa che in un sol modo; prendendo cio in possesso non oltre quello che tocco col mio corpo. Intanto le cose esterne hauno maggiore estensione di quella che io abbracciar possa. A quello che io posseggo si connette una altra cosa. Io esercito con la mano la presa di possesso; ma la sfera di questo può essere protesa. La mano è l'organo per eccellenza, del quale gli animali son privi. Ciò che io afferro con la mano è un mezzo perchè ne afferri davvantaggio. Quando io posseggo quale he cosa, l'intelletto concepisce che non il solo immediatamente possedu-

Google Google

to, ma pur ciò che vi si attacca è mio. Qui però bisogna che il dritto positivo ponga i suoi ordinamenti, perocchè dalla nozione non può dedursi altro.

56.

B) Pel lavoro, la determinazione che qualche cosa è mia ottiene un'esteriorità per sè ferma, e cessa d'esser limitata alla mia presenza, a questo spazio, a questo tempo, al presente dalla mia scienza e del mio volere.

Il lavoro è la presa di possesso più consentanca all' Idea, perocche riunisce in sè il subbiettivo e l'obbiettivo: per altro, secondo la qualitativa natura dell'obbietto, e la differenza dello scopo, essa è infinitamente diversa. Anche i seguenti son lavori : quello sull'organismo, in cui ciò che io fo non resta estrinseco ma viene assimitato; la coltivazione del suolo; la coltura delle piante; l'ammansire, nutrire, e custodire gli animali; l'apparecchio de' mezzi per utilizzare le materie e forze elementari; l' intessitura di una materia ad un'altra fatta per via d'ordigni ec.

Dilucidazione. Questo lavoro può empiricamente prendere forme le più diverse. Il campo che io covro di case è l'avorato. In rapporto agl'inorganici, il lavoro non è sempre diretto. Quando pe. io edifico un molino a vento, non io ho lavorata l'aria, na io ho messo un lavoro per utilizzar l'aria, che non può essermi tolta, quantunque non l'abbia lavorata. Il risparmio che io fo del selvaggiume può essere riguardato come una specie di lavoro; perocchè è un non-fatto in riguardo alla conservazione dell' obbietto. Senza dubbio l'educazione degli animali è un lavoro che più direttamente da me procede.

57.

L'uomo, giusta la sua immediata esistenza, è in se stesso un che naturale, estrinseco alla sua nozione. Egli si prende in possesso, e si fa proprietà di se stesso contro gli altri per l'educazione del suo proprio corpo e spirito, essenzialmente per ciò che la sua coscienza si comprende conue libera. Questa presa di possesso, al contrario, è il porre nella realtà quello che esso è giusta la sua nozione, qual possibilità, facoltà, disposizione : per tal via egli si pone come suo; e, come obbietto diverso dalla semplice coscienza, si fa capace di conseguire la forma di cosa (vedi l'Oss. al § 43).

La difesa della schiavità, siane il fondamento o la forza fisica, o la prigionia di guerra, od il salvamento e la conservazion della vita, o la nutrizione, l'educazione, il beneficio, od il proprio accontentamento, e così via via; come pure la difesa dell'assolutismo, qual pura dominazione; e tutte le vedute storiche concernenti il dritto di schiavitù e di dominio riposano su questo, che prendono l'uomo come essenza naturale secondo una esistenza, cui appartiene anche l'arbitrio, e che non corrisponde alla nozione. Il tener, al contrario, la schiavitù per assoluta inginstizia, vien dalla nozione dell' uomo come spirito, e quindi libero. Il qual concetto è pure unilaterale, in quanto che tien d'occhio all'uomo per natura libero, o, che val lo stesso, riguarda come vera la nozione, come tale, nel suo immediato, e non l' Idea. Questa antinomia, al par di ogni altra, riposa sul pensiero formale che osserva e ritien fermi per sè ciascuno de'due momenti, in cui si bipartisce ogni Idea, i mali non corrispondono all'Idea e son non veri. Lo spirito libero non è (2 21) soltanto in sè, ossia non è la pura nozione; ma nega questo formalismo di se stesso e l'immediata naturale esistenza, e si dà l'esistenza come sua, come libera esistenza, Quel lato dell' antinomia, che ritiene la nozione della libertà, ha il vantaggio di racchiudere l'assoluto punto di partenza. epperò il punto di partenza per la verità ; mentre l'altro lato, che si arresta all' irrazionale esistenza, non racchiude il punto di vista razionale e giuridico. Il principio della libera volontà, donde comincia il dritto e la scienza del dritto, è superiore a quel non vero principio secondo il quale l' nomo è una

in yeegh

essenza naturale, la nozione che é in sè, capace quindi di schiavità. Questa primitiva non vera apparenza tocca lo spirito, appena è giunto all'aver di sè coscienza; e la dialettica della nozione e della immediata coscienza della libertà realizza il campo della ricognizione, ed il rapporto della padronanza e della schiavità. Sol quando si conosca che la vera Idea della libertà sta soltanto come Stato, allora cessa di esser un semplice Dovere il riguardar lo spirito obbiettivo, contenuto del dritto, non nella sola sua subbiettiva nozione, epperò come non determinato in sè e ner sè alla schiavità.

Dilucidacione. Ove si ritenga il lato che l'uomo è in sè e per sè libero, va condannata la schiavitù. Ma il non essere schiavo sta nel-la propria volontà di ciascuno; come sta nella volontà di un popolo l'esser soggiogato. Quindi l'ingiustizia non è solo di coloro che fano gli altri schiavi o loro impongono il giogo;ma degli schiavi stessi e de' soggiogati. La schiavità accade nel passaggio che fa l'uomo dal suo esser naturale a costumi morali : essa accade in un mondo dove anche la ingiustizia è dritto. In questo caso vale l'ingiustizia, e trovasi necessariamente al suo posto.

## 58.

y) La presa di possesso non reale per sè, ma concepita dalla mi colontà, è un contrassegno sulla cosa, il quale significhi d'aver io collocato in quella il voler mio. Questa presa di possesso, quanto all'obbiettivo significato ed estensione, è indeterminatissima.

Dilucidazione. La presa di possesso con un contrassegno è la più perfetta di tutte; perocché anche lo altre hanno più o meno questo contrassegno. Anche quando io afferri o lavori una cosa, ciò è pure un segno per escludere gli altri, e per dinotare d'aver colocata la mia volontà nella cosa. La nozione del segno importa che la cosa non valga per quella è, ma per quello che dee significare. La coccardu p. e. indica la cittadinanza di uno Stato, abbenchè il colore non la nessun che di comune con la nazione, e non rap-

presenti sè, ma la nazione. Per questo che l'uomo appone un segno, per via del quale acquisti, egli mostra il suo dominio sulla cosa.

B. L'USO DELLA COSA.

59.

Per la presa di possesso la cosa consegue il predicato di esser nia, e la volontà ha con essa un positivo rapporto. In questa identità la cosa è posta anche come un negativo; e la mia volontà si determina come speciale bisogno, inclinazione ec. Però il mio bisogno, come specialità di una volontà, è il positivo che si soddisfa; e la cosa, come il negativo in sè, sta solo per quello, e gli serve. L' uso è appunto la realizzazione del mio bisogno per via della trasformazione, dall'annullamento, del guasto della cosa; di cui si mostra così l'impersonale natura, e si compie la determinazione.

L'uso ĉi lato reale e positivo della proprietà; il che va concepito da ciò, che la proprietà di che non può esser [atto uso, si riguarda per morta e senza padrone; e si allega per motivo dell'ingiusto impadronirsi della stessa l'incapacità di uso pel proprietario. Ciononestante, la volontà del proprietario, per la quale una cosa è sua, è il primo sostanzial fondamento, di cui l'ulteriore determinazione di uso non è che l'apparenza e la guisa speciale che sorge su quel universal fondamento.

Dilucidazione. Quando io prendo in possesso una qualche cosa in universal guisa, per via di contrassegno, nell'usos da un' universal guisa, per via di contrassegno, nell'usos da un' universal erelazione, non riconoscendosi la cosa nella sua specialità ma da me negandosi. La cosa è posta come mezzo per l'accontentamento dei miei bisogni. Quando conveniamo io e la cosa, in questa, per essermi identica, dee perire una sua qualità. Io sono vivente, il perfetto e vero affermativo; mentre la cosa, al contrario, è naturale.

Questa cade, ed io resto; il che fa la prerogativa e la ragion dell'organismo.

60.

L'utilizzar la cosa nell'immediata detenzione è per sè una presa di possesso. In quanto però l'utilizzarla si fonda sopra un bisogno che perdora, ed è perciò un ripetuto utilizzar delle produzioni rinnovantisi, si limita in certo modo al far che si conservi tal rinnovamento: questa e l'altra circostanza fan sì che l'immediata singolare detenzione si cangi in un segno, che aver debbe il significato di un' universale presa di possesso, epperò presa di possesso del fondo elementare od organico, o delle condizi oni di tali produzioni.

61.

Poirché per sé la sostanza della cosa, mia proprietà, è la sua ensericità, cioè la sua non sostanzialità e vedova di scopo in se a riguardo mio; e poiché questa realizzata esteriorità è l'uso i utilizzar per me la cosa, così l'uso intiero e l'utilizzare è la cosa nella sua intiera estensione; di tal che quando taluno convenga che io sia il proprietario della cosa, dell'intiera estensione dell' uso riman nulla che possa essere la proprietà di un Altro.

Dilucidazione. La relazione tra uso e proprietà è la stessa che tra sostanza ed accidenti, tra intrinseco ed estrinseco, tra forza ed defituazione. La forza è tale in quanto effettua; ed il campo è campo in quanto da prodotti. Chi ha l'uso di un campo è proprietario dell'intiero, ed e pura astrazione il riconoscere altra proprietà sull'obbietto stesso.

62.

Un parziale e temperaneo uso da me concesso, come un parziale e temporaneo possesso, come la parziale e temporanea possibilità

di utilizzar la cosa, son diverse dalla proprietà della cosa. Ma quando l'intiera estensione dell'uso fosse mia, e che l'astratta proprietà si accordasse ad Altri; allora la cosa in quanto mia sarebbe intieramente compenetrata dalla mia volontà (¿, precedente e ¿, 52); ma insieme essa non sarebbe da me compenetrabile per la vuota volontà di un altro; onde io nella cosa sarei in pari tempo volontà obbiettiva e non obbiettiva; il che è relazione assolutamente contradditoria. La proprietà dunque è essenzialmente libera piena proprietà.

È proprio dell' intelletto il distinguere tra il dritto all' intiera estensione dell'uso e l'astratta proprietà. Per l'intelletto l'Idea, come identità della proprietà, ossia della personale volontà, e della realtà della stessa, non è vera; ma questi due momenti valgono nel loro isolamento come qualche cosa di vero. Questa distinzione, qual rapporto reale, è quello di un vuoto dominio, che può dirsi la dissennatezza della personalità; quando non voglia dirsi dissennatezza soltanto della nuda concezione del subbietto e della sua realtà il porsi in immediata contraddizione: stantechè il mio in un obbietto sarebbe insieme immediatamente e la mia esclusiva volontà e la volontà esclusiva di un Altro. È scritto nelle Istituzioni (lib. II. tit. IV.): usus fructus est jus alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia. Nella stessa opera inoltre è stabilito: ne tamen in universum inutiles essent proprietates, semper abscendente usufructu. placuit certis modis extingui usumfructum et ad proprietatem reverti. Placuit! quase che fosse un capriccio od una elezione il dar un significato con questa determinazione a quella vuota distincione. Una proprietas semper abscendente usufructu sarebbe non solo inutilis, ma non più proprietas. Non è qui il luogo di discutere delle altre distinzioni della proprietà stessa in res mancipii e nec mancipii, in dominium quiritarium e bonitarium e simili, perocché non concernono la determinazione della nozione di proprietà, e sono storiche delicatezze del cennato dritto: ma le relazioni del dominium directum e del dominium utile nel contratto enfitentico, e le ulteriori relazioni de'beni fendali con i loro livelli ereditarii, salari etc.nelle loro moltiolici determinazioni, quando tali carichi non eran redimibili, da un lato racchiudono la discorsa distinzione, e dall' altro lato no; perocchè col dominium utile vanno uniti tai carichi che pure il dominium directum si fa dominium utile. Se mancano tali relazioni, preudendo quella distinzione nella sua più forte astrazione, non si hanno già due padroni (domini), ma un proprietario ed un vano padrone. Se han luogo detti carichi, vi ha due proprietarii in un dato rapporto. Ma questo rapporto non è di una comune proprietà; sibbene quello del passaggio dall'uno all' altro; passaggio che viene accordato quando nel dominium directum si calcolano le entrate che son l'essenziale, ed al dominio utile, che sarebbe il razionale, si oppone l'incalcolabile della signoria su di una proprietà ritenuta in certo modo per nobile.

Son giá 1500 anni, che la libertá della persona é cominciata a liorire in forza del cristianesimo, sebbene non sia direvnuta universal principio se non per piccola parte della razza umana. Ma la libertà della proprietà non si è qui riconosciuta in principio, se nou, potrei dir, jeri : esempio storico della lungheza di tempo, che impiega lo spirito per isviluppar la sua coscienza contro l'intolleranza del Mio.

63.

Nell'uso, la cosa è individuamente determinata secondo la quatità è la quantità, in rapporto ad uno specifico bisogno. La sua specifica utilità è, come quantitativamente determinata, comparabile con altre cose della stessa utilità; così come lo specifico bisogno cui serve , è un bisogno paragonabile nella sua specialità con altri bisogni: epperò anche la cosa è comparabile con le altre utili per altri bisogni. Questa sua universalità, per la quale la semplice determinazione si eleva sulla particolarità della cosa, astraendo dalle sospecifiche qualità, forma il prezzo della cosa, nel quale la sua vera sustanzialità è determinata ed è obbietto di coscienza. Come pie proprietario della cosa, io il sono anche del prezzo come dell'uso.

Il feudatario ha nella sua proprietà questa distinzione ch'e è proprietario dell'uso, ma non del prezzo della cosa.

Dilucidazione. Qui il qualitativo sparisce nella forma di quan tativo. Parlandosi di bisogni, è questo il titolo, sotto il quale si rino tano le moltiplici cose, e che fa il loro lato comune ond' io pos misurarle. Il passaggio del pensiero va dalla specifica qualità del cosa all' indifferenza di questa determinazione, epperciò alla quantà. Lo stesso accade in matematica, Quando p. e. io definisco cerchio, l'ellissi, la parabola, scorgo la loro diversità specifica. C non ostante la differenza di queste diverse curve si determina qua titativamente, di guisa che quella conviene solo ad una quantital va diversità di coefficienti che si rapportano alla empirica grande za. Nella proprietà la quantitativa determinazione che nasce dal qualitativa è il prezzo. Il qualitativo dà qui il quantum per la quai tità, ed è, come tale, serbata del par che tolta. Considerando la ne zione del prezzo, la cosa stessa non si riguarda che qual segno, ne valendo per quello ch' essa è, ma pel suo prezzo. Una tratta p. e non rappresenta la sua natura di carta, ma è il segno di un alti universale, del prezzo. Il prezzo di una cosa può essere diversiss mo in quanto a' bisogni; ma quando non si vuole esprimere lo spi cifico, non l'astratto del prezzo, questo sta nella moneta. La monet rappresenta tutte cose; ma poiché essa non rappresenta il bisogno, n è un segno dello stesso, anch' essa è regolata dallo specifico prezz non espresso per la medesima che in astratto. Si può esser proprie tario di una cosa, senza esserlo del suo prezzo. Una famiglia cl non può vendere o pignorare i suoi beni non è padrona del prezzo Ma per questo che tale forma di proprietà è inadeguata alla nozic ne, simili limitazioni, sien feudi o fedecommessi, son per la mass ma parte scomparsi.

64.

La forma e 'l segno dati al possesso sono estrinscelle circostanzo senza la subbiettiva presenza della volontà, che sola fa il suo significato e possesso. Questa presenza, che è l'uso, l'utilizzare, od altra estrinsecazione della volontà, cade nel tempo; ed in riguardo a questo l'obbiettività è la permanenza di tale estrinsecazione. Senza questa la cosa, come lasciata dalla realtà della volontà e dal possesso, è senza padrone. Quindi si acquista o si perde per preserzizione.

La prescrizione non è dunque un riguardo oppugnante lo stretto dritto, ed immesso nello stesso per dirimere le controversie e le dubitazioni che potrebbero sorgere per l'incertezza della proprietà. La prescrizione si fonda sulla determinazione della realtà della proprietà, sulla necessità intrinseca alla votonta di esternarsi per aver qualche cosa. I pubblici monumenti sono proprietà nazionali o private, sempre che le opere di arte, riguardo all'utile, valgano per l'anima della ricordanza e dell' onore infusa in esse, e formante il loro scopo vivente e fermo : se le opere di arte sono deserte da quest' anima, restan per questo lato senza padrone riguardo al nazionale, ed accidentalmente privato possesso: valgan d'esempio i monumenti greci ed egiziani nella Turchia. Il dritto di privata proprietà letteraria in una famiglia si prescrive sullo stesso fondamento: le produzioni letterarie, in controsenso de' monumenti, addivengono senza padrone e passano a proprietà universale; e solo per lo speciale utile della cosa son accidentale proprietà privata. Nude terre consacrate a cimiteri, ed anche a non servire eternamente, sono irrealizzabili eapricci, infrangendo i quali, nulla di reale s' infrange, e 'l cui rispetto non può garantirsi.

Dilucidazione. La prescrizione riposa sulla presunzione che io abbia cessato di riguardar la cosa come mia. Perchè una cosa ri-

manga mia deve perdurare la mia volontà, che mostrasi per l'uso e per la conservazione. La perdita del valore de' pubblici monumenti sacri si è pruovata nell'epoca della riforma; quando sparito lo spirito della vecchia confessione, quelli poterono essere posseduti in proprietà.

## C. IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ.

65.

Io posso alienare la mia proprietà, poiché essa è mia, in quanto che io vi pongo la mia volontà; cosicché io lascio la cosa senza padrone (l'abbandono), oppur la metto in possesso della volontà di un altro; purché la cosa secondo sua natura sia alienabile.

Bilucidacione. Mentre la prescrizione è un' alienazione senza volontà dichiarata direttamente, la vera alienazione è una dichiarazione di volontà, per la quale io vo' riguardare la cosa non più come mia. Il tutto può anche esser compreso di modo che l'alienazione sia una vera presa di possesso. L' immediata presa di possesso è il primo momento della proprietà. Per l'uso anche si acquista la proprietà. Ed il terzo momento è l' unità di ambi, è insieme presa di possesso da alienazione.

66.

Sono inalienabili que' beni, anzi quelle sostanziali determinazioni, come pure il dritto in sè imperserittibile, else formano la mia propria persona e l'universale essenza della mia coscienza: tali sono la mia personalità, la mia universale libertà di volere, il costume, la religione.

Ciò che lo spirito è in sè, giusta la sua nozione, lo è anche nei suo Esser determinato. Cosiccliè la persona è capace di proprietà, moralità, religione. Questa Idea è essa stessa la sua nozione, come causa sui, cioè come libera causa, tale cuijus

natura non potest concipi nisi existens (Spinosa Eth. 5. 1. Def. 1). Nella nozione di essere per se stesso quello che è quale infinito ritorno in sè dall'immediato naturale del suo Essere determinato, è sita la possibilità dell' opposizione di ciò che è in sè e ciò che non è per sè (§ 57); come , viceversa , tra ciò che è per sè e non è in sè (il male nella volontà). Di qui la possibilità dell' alienazione della personalità e del suo Essere sostanziale, sia che avvenga questa alienazione in modo inconscio od in modo espresso. Esempi dell' alienazione della personalità sono la schiavitù, la servitù, l'incapacità di possedere in proprio, la non-libertà della proprietà, ec. L'alienazione della intelligente ragionevolezza, della moralità, del buon costume provviene dalla superstizione, per la quale l'altrui riconosciuta autorità e potenza prescrive e determina qual debba essere la mia religiosa verità, quale il mio dovere di coscienza, quali fatti debba jo compiere, vendendomi espressamente al furto all'omicidio ed altra possibilità di delitto. Il dritto su tali inalienabili cose è imperscrittibile, imperocchè l'atto col quale io prendo possesso della mia personalità e sostanziale essenza, rendendomi capace di dritto e risponsabilità, morale, religioso, toglie queste determinazioni dall'esteriorità, che sola presta la capacità di essere possesso altrui. Con questa sottrazione di esteriorità cadon tutte le determinazioni di tempo, ed ogni fondamento che potrebbe edificarsi sul mio primitivo consenso ed accordo. Con simile ritorno a me stesso, pel quale Io, come Idea, mi fo esistente persona giuridica e morale, va tolta la relazione in parola e l'ingiustizia, per la quale Io ed Altri manomettiamo la mia nozione e ragione, trattando e lasciando trattare l'infinita esistenza della coscienza come qualche cosa di estrinseco. Un tal ritorno in me scovre la contraddizione di dare in altrui possesso quella capacità di dritto, quella moralità, quella religiosità che io stesso non possiedo, che esiste come mia e non come a me estrinseca.

Dilucidazione. Sta nella natura della cosa che lo schiavo ha

un dritto assoluto a farsi libero; e chiunque ha venduta la sua moralità al furto ad all' omicidio, non ha nulla venduto, ed ha sempre la facoltà di ritirarsi dal contratto. Così va pure la cosa circa la vendita della religiosità ad un prete mio confessore; perocché tale interiorità unana non appartiene che a se stesso. Una religiosità, di cui una parte è confidata alle mani di un altro, non è religiosità, perocchè lo spirito è uno, ed esso sta in me: l'unione dell'Essere in sè e dell'Essere per sè non appartiene che a me.

67.

Posso io alicnare le singole produzioni delle mie speciali corporali e spirituali abilità, o possibili attività, quanto all'uso temporanco; mentre queste produzioni in forza della cennata limitazione consieguono un'esterna relazione con la mia totalità ed universalità. Al contrario, alienando l'initiero mio tempo concreto pel lavoro, io verrei a fare altrui la totalità delle mie produzioni, quindi il sostanziale delle stesse, la mia universale attività e realità, la mia personalità.

Detta relazione è la stessa che quella tra la cosa e 'l suo utile segnata al § 61. Come l'uso è diverso dalla cosa, in quanto limitato; così, l'uso della mia forza è diverso dalla forza in quanto è quantitativamente limitato: la totalità dell'alienazione di una forza è la forza stessa, sostanza dell'accidentale, universale delle specialità.

Dilucidazione. La differenza qui segnata è quella che sta tra uno schiavo ed un odierno salariato. Lo schiavo greco avea forse più agevoli funzioni ed un lavoro più spirituale di quello che i nostri servi; ma, nonpertanto, era schiavo per aver alienato al padrone l'intiera estensione di sua attività.

68.

Il proprio delle produzioni spirituali può, pel modo e guisa di estrinsecazione, cadere nell' esteriorità di una cosa, che può venir prodotta da Altri; di modo che con l'acquisto di tale proprietà, oltreche si possono far proprii i pensieri comunicati o le teoriche invenzioni (nella quale possibilità sta il più delle volte, come nell'opere letterarie la sola determinazione ed il valore dell'acquisto), si giunge altresì al possesso dell'universale modo e guisa di esternarii ed effettuare moltiplici simiglianti cose.

Nelle opere d'arte la forma , che configura il pensiero in un esterno materiale, è tauto proprietà dell' individuo che la produce, quanto l'imitazione è essenzialmente il prodotto della propria abilità spirituale e tecnica. La forma di un' opera letteraria per la quale è cosa esterna, e quella dell' invenzione di un tecnico ordigno, è un' arte meccanica; quella perchè il pensiero vicn rappresentato in una serie di staccati astratti segni e non in una concreta figura ; questa pel suo meccanico contenuto. L'arte e la guisa disprodurre tali cose appartengono alle ordinarie abilità. Fra gli estremi delle opere di arte e delle produzioni manuali vi hanno, ora più ora meno, punti di passaggio dall'ma all'altra.

69.

Poiché chi acquista un tal prodotto in un esemplare, possiede, come individuo, l'initero use e possesso dello stesso, col: egli comidiri diuo è perfetto e libreo proprietario del medesimo, benché l'autore dello scritto o l'inventore dell'ordigno tecnico rimanga proprietario dell'universal modo e guisa di moltiplicare detti prodotti e cose; poiché egli non ha immediatamente alienato tale universal modo e guisa; potendo escreitarla come propria esternazione.

Il sostanziale del dritto degli scrittori e degl' inventori non deve cercarsi in questo che nell'alienazione di un esemplare essi capricciosamente mettano a condizione che la possibilità venuta nell'altrui possesso non sia proprietà di un Altro ma dell'inventore. La prima quistione è: se una tale distinzione della

proprietà della cosa dalla connessa possibilità di produrre una cosa simile, convenga con la nozione e non tolga la piena libera proprietà, tutte le volte che al primo intellettual produttore venga in mente di conservar questa possibilità per sè o perfalienaria qual valore, o non ponendovi valore di sorta ed abbandonandola con la cosa singola. Questa possibilità ha di proprio l'essere un lato della cosa, per lo quale essa non è un possesso ma una facoltà (vedi più giù 2 170); cosicchè quello che sta nello speciale modo e guisa dell'esterno fattibile uso della cosa sia diverso e divisibile dall'uso cui la cosa è immediatamante determinata: onde non è, come dicesi, un' accessio naturalis, come la foetura. Poiche danque la differenza cade sull'uso esterno, distinguibile per sua natura; il ritenere parte dell'uso, nell'alienazione, non è conservare una signoria senza utile. La primiera, sebben negativa, esigenza delle scienze e delle arti e di assicurare il layoro contro il furto, e concedergli la garenzia dovuta alla proprietà ; come la primitiva e più importante condizione del commercio e della industria è l'assicurarsi contro i grassatori. Il prodotto dello spirito, altronde, ha la determinazione di venir appreso dagli altri individui, che fan proprii que' concetti, e pensamenti. Apprendere dicesi prendere nelle parole il pensiero; e poichè il pensato altrui può essere compreso dal pensiero, anche questo ripensare è un apprendere. Or l'appreso, per l'alienazione, si fa del pari una cosa alienabile : ma abbisogna di una propria forma, per la quale la cennata facoltà si consideri come proprietà e se ne ritenga il dritto di produzione. Il trapiantamento delle scienze in prima, ed in particolare le determinate cattedre di scienze positive giusta la loro determinazione e dovere, come la cattedra ecclesiastica o di giurisprudenza ec. consistono in ripetizioni di pensieri già fissi ed esternati e presi da altri. Il che avviene nure negli scritti che hanno per iscopo il trapiantamento e la diffusione delle scienze. Va stabilito per una nuova determinazione, ma non giuridicamente o legalmente, se la forma data al presente scientifico insieme, e'specialmente agli altrui pensieri, particolare loro spirituale proprietà, se, dicea, quella forma si cambii in proprietà dell'individuo riproduttore e gli accordi perciò il dritto di esterna proprietà ; se, infine, la ripetizione di un' opera letteraria sia un plagio. Il plagio è dunque un affare di onore, e non vien frenato che da questo. Le leggi di stampa compiono il loro scopo di assicurazione della proprietà dell'autore e dell'editore, ma in una sfera molto determinata e ristretta. Per l'agevolezza con cui può cangiarsi qualche cosa nella forma, od apportar modificazioni nelle grandi scienze, nelle vaste teorie, opere di un altro; e, meglio, per l'impossibilità di serbare le stesse parole nella trattazione di una teoria compresa, si va oltre i particolari scopi pe' quali saria necessaria una tale ripetizione e l'infinita moltiplicità de' cangiamenti, i quali appongono all'altrui proprietà più o men superficiale lo stampo di Mio. Così i cento e cento compendii, epitomi, sommarii ec. i libri di aritmetica di geometria di architettura mostrano, al par che i giornali di critica, come sotto lo stesso, o diverso titolo, ogni pensamento altrui possa venir considerato qual proprietà : e così lo scrittore o l' inventore vien privato di tutto il guadagno che s'imprometteva, e spesso è rovinato a fondo. Per quello riguarda l'opera dell'onore contro il plagio, questa va scadendo in modo da non sentirsi più l'accusa di plagio o furto scientifico; sia perché l'onore non ha più forza di soffogare un plagio . o perchè non è più contro l'onore un tal furto ed il sentimento ne è scomparso; o sia perchè un pensieruccio un cangiamento di forma estrinseca può talmente presentarsi come originalità da non lasciar luogo a plagio.

## 70.

L'intiera totalità dell'esterna attività, la vita, non è nulla di esterno alla personalità, che è un questo un immediato. L'alienazione o sagrificio di quella è l'opposto dell' Esser determinato della nersonalità. Io non lio dunque dritto a simile alienazione. Un tal dritto compete solo ad un'Idea morale, come quella che è la reale potenza, nella quale scompare l'immediata individuale personalità. Cosicché come la vita è un immediato, e la morte è l'immediata negatività della stessa, fa d' uopo che questa si accolga da straniera mano, dall'esterno, come natural cosa, od in servizio dell' Idea.

Dilucidazione. La persona individua è un che subordinato, il quale dee consacrarsi all'intiero morale. Quando dunque lo Stato esige la vita, bisogna che l'individuo la dia. Ma ardirà l'uomo torsi la vita? Il suicidio potrà sembrare una bravura : ma è una prodezza da fanciulli. Può essere considerato come una sventura ; perocche vi si è guidato dal lacerarsi dell'anima : ma la quistione vera si è: Vi ho jo dritto? La risnosta suona; che jo come questo individuo non son signore della mia vita ; perocchè la intiera totalità dell'attività, la vita, non è nulla di esterno a fronte della personalità, che essa stessa è immediata. Quando si parla di un dritto che la persona avrebbe sulla vita, è questa una contraddizione ; significando che la persona ha dritto su di sè. Il che non è: perocchè la persona non istà supra di se,e non può formar se stessa. Ercole che bruciasi, Bruto che si trafigge, compiono fatti da eroi contro la loro personalità. Nonpertanto quando si dimanda se si abbia un dritto di uccidersi, questo vien negato anche agli eroi.

## Passaggio dalla proprietà al contratto.

# 71.

L'Essere determinato è essenzialmente Essere per altro (vedi l'osserv. al § 18). La proprietà, dal lato del suo Esser determinato come cosa estriuseca, è necessaria ed accidentale per le altrui este riorità ed in relazion di queste. Ma come Esser determinato della volontà è per altri solo per la volontà di un'altra persona. Quest relazione di volontà a volontà e il proprio e vero fondo, in cui la li bertà ha il suo Esser determinato. Questo mezzo di aver propriet non più mediante una cosa e la mia subbiettiva volontà, ma nu diante l'altrui volontà, e quindi per una volontà comune, forma la stera del contratto.

Egli è tanto necessario per la rugione l'entrar degli uomini in rapporti di contratto, donando, cangiando, commerciando, quanto il posseder proprietà (Osserv. al § 45). Se per la coscienza è il bisogno, l'affetto, l'utilità quello che mena a contrattare, per la ragione è l'Idea del reale (presente nel volere) Esser determinato della libera personalità. Il contratto presuppone, che gli attori vengan riconosciuti come persone e proprietari; chè essendo una relazione dello spirito obbiettivo, il momento della ricognizione vi è racchiuso e presupposto (vedi § 35 e l'Oss. § 57).

Bilucidazione. Nel contratto si consegue la proprietà per volontà comune: et di interesse della ragione, che la subbiettiva volontà si faccia universale e si elevi a tale sviluppo. Nel contratto resta la determinazione di questa volontà, ma in accordo con un'altrui volontà. L'universale volontà però si presenta nel contratto sotto lo forma di comme volontà.

#### SEZIONE SECONDA.

#### IL CONTRATTO.

## 73.

La proprietà, dal lato dell'Esser delerminato o dell'esteriorità, non è più una cosa: pel contratto ha luogo il momento di una doppia volontà racchiusa in quella; come il processo in cui si presenta c mediatizza la contraddizione dell'io, che son per me sono e resto proprietario escludente l'ultrui volontà, e dell' lo che"cesso d' esser proprietario pel doppio identico volere. Non solo posso io alienarmi una proprietà semplicemente come una cosa esterna; ma fa d'uopo alienaria conoscendola come proprietà, onde la volontà mi sia obbiettiva determinatamente esistente. Però in questo momento la mia volontà, come alienante, è quella di un Altro. Questo momento, in cui la necessità della nozione
reale, è l'unità delle diverse volontà, dove si rinunzia alla loro
differenza e peculiarità. Giò non ostante in questa identità di volere,
in tal gradino, va inchiuso che l'una volontà non sia identica all'altra, e che ciascuna sia e resti a sè peculiari.

74.

Questa relazione è la mediazione di volontà identiche nell'assoluta differenza di que' che son per se proprietari; e racchiude che ciascuno rimanendo e facendosi proprietario cessi di esserlo per la sua e l'altrui volontà:per tal mediazione nella volontà di dare una singola proprietà e ricevere dall'Altro una simile, vi ha l'identico convenire che una volontà si risolva solo in quanto l'altra volontà è presente.

75.

Poiché ambe le parti contraenti stanno l'una a fronte dell'altir come immediate ferme persone, il contratto a) viene dall' arbitrio: ¿) l'identica volontà che si determina nel contratto è posta per sè, epperò è comune, non universale in sè e per sè: ?) l'obbietto del contratto è una singola cosa esterna, perocchè solamente una simil cosa è soggettà al mero capriccio che l'aliefa.

In questa nozione di contratto non può entrare il matrimonio; benchè Kant (Metaf. Principii della scienza del dritto, p. 106 e seg.) presenti tal concetto nella sua, dirò, inverecondia. Così pure la natura dello Stato non va tra' rapporti di un contratto; quasi che lo Stato fosse un contratto di tutti con tutti, o di tutti col principe e col governo. Questa confusione, precipiamente quella di proprietà privata con le relazioni politiche, si è fatta strada nel dritto dello Stato e nella realtà. Nei primittivi periodi i dritti ed i doveri politici furon riguardati come un'immediata proprietà privata de particolari individui contro il dritto de principi o dello Stato: in tempi moderni il dritto de principi e dello Stato va considerato come un obbietto di contratto fondato sull'accordo del capriccio di coloro che entrano nell'unità dello Stato. Per quanto diversi sono questi punti di vista, hanno, nonpertanto, di comune il trasportare le determinazioni della proprietà privata in una sfora che è di ben altra sublime natura. Leggete più giù ciò che riguarda il costune e lo Stato.

Dilucidazione. È piaciuto in questi ultimi tempi riguardar lo Stato come un contratto di tutti con tutti. Tutti, si è detto, fanno un contratto col principe, e questi co'sudditi. Tal maniera di veder viene dalla superficial guisa di pensare l'unità delle volontà diverse. Intanto nel contratto vi ha due identiche volontà, ambe persone volenti restar proprietarie. Onde il contratto deriva dall'arbitrio delle persone. E veramente il matrimonio ha ciò di comune col contratto. Per lo Stato la cosa va tutt' altramente: perocché non istà nell'arbitrio individuale lo staccarsi dallo Stato, essendosi nazionale per opera della natura. È determinazione razionale dell' nomo il vivere nello Stato; e se non v'ha Stato, è un bisogno razionale il fondarne. Appartiene allo Stato il concedere che vi si entri o che se ne esca: ciò non dipende dall'arbitrio dell'individuo; epperò lo Stato non riposa su contratti, che presuppongono l'arbitrio. È falso il dire che sta in facoltà di ognuno il fondare uno Stato; perocchè è assolutamente necessario che ciascuno si trovi nello Stato. Il gran progresso degli Stati, al di d'oggi, è che il loro scopo resti in sè e per sè, e nessuno, come al medio Evo, pensi di rapportarlo a sè per via di stipulazioni private.

76.

Un contratto è formale in quanto che il reciproco consenso, p quale la comune volontà surge, dà all' uno contraente il negati momento dell'alienzione di una cosa, ed all'altro il postivio del 1 cever la stessa: questo è il contratto di donazione. Il contratto reale, in quanto che ciascuna delle volontà contraenti ha la total, di questi mediati momenti, talché ognuna si fa e resta proprietari questo è il contratto di cambio.

Dilucidazione. Al contratto appartiene il doppio consenso due cose: io, nel contratto, voglio acquistare e dare una propriet Il contratto reale è quello in cui ogni contraente fa l'intiero, dà acquista proprietà, e nel dare riman proprietario: il contratto fo male avviene quando un solo dà od acquista proprietà.

77.

Poiché ciascuno nel contratto reale conserva la stessa propriet con la quale entra in contratto, e cui rinuncia; così quella propri tà, che resta identica ed è in sè nel contratto, si distingue dall' sterne cose che i proprietarii si scambiano. Quella è il prèzzo, I quale gli obbietti del contratto nella qualitativa esterna differer delle cose sono pari: il prezzo è l'universale delle cose (§ 63).

La determinazione che una laesio enormis distrugge le c bligazioni nate dal contratto, ha sua sorgente nella nozione contratto; e proprio nel momento che i contraenti nell'alien zione rimangon proprietarii, quantitativamente gli stessi. lesione poi uno sarebbe solamente enorme, come quando lolga più che la metà del prezzo, ma infinita quando si stip o si faccia contratto per beni inalienabili (§ 66). Una s pulazione è inoltre, giusta il suo contenuto, diversa dal co tratto; in quanto che quella esprime una sola parte, o mome to del contratto intiero; ed anche perchè è il formal rende lo fermo, come diremo. La stipulazione racchiude dal suo lato la formale determinazione del contratto : il consenso di prestar qualche cosa, e 'l consenso altrui di riceverla: essa quindi dee caleolarsi tra i così detti contratti unilaterali. La distinzione de contratti in unilaterali e bilaterali, come altre pari distinzioni del dritto romano, sono in parte superficiali relazioni a vedute speciali e spesso estrinseche ( quali il modo e guisa di lor formalità ), in parte si confondono con altre determinazioni concernenti la natura del contratto, riguardati a tutela del dritto (actiones) ed i giuridici effetti secondo le leggi positive, o derivanti da estrinseche circostanze in controsenso della nozione del dritto.

#### 78

La differenza tra proprietà e possesso, quella tra lati essenziali de astrinseci (§ 25) si fa nel contratto differenza tra voloutà comune, o consenso, e realizzazione della stessa, o prestazione. Il consenso ehe ha luogo, è, a differenza della prestazione, un formolato, a cui, giusta la particolar guisa dell' Essere determinato del concetto nel segno, si dà uno speciale Esser determinato nell' espressione della stipulazione per via della formalità de' gesti od altri simbolici tratti, e particolarmente per via della espressa dichiarazion delle parole, il più degno elemento del concetto spirituale.

La stipulazione, à sensi di questa determinazione, è veramente la forma, per la quale il contenuto del contratto viene all' Esser determinato come già formolato. Ma il formolare non è che forma, e non suppone che il contenuto sia subbiettivo, od una cosa che si desidera ovvero si vuole così e così; mentre il contenuto è la risoluzione compiuta del volere.

Dilucidazione. Come noi nella teoria della proprietà abbiamo la differenza tra proprietà e possesso, e quella tra il sostanziale e I puramente estrinseco; così nel contratto la comune volontà, qual consenso, si differisce dalla volontà speciale, qual prestazione. Sta nella natura del contratto l'esternarsi della volontà, sia comune sia speciale; picidè in esso la volontà si rapporta alla volontà. Il consenso che si manifesta in un segno, e la prestazione, pe' popoli civilizzati, stamo l'un dall'altra distinti; mentre ne'popoli rozzi si fondono nisieme. Ne' boschi di Ceptan vi ha un popolo commerciante, che pone in mostra la sua proprietà, e tranquillo attende che altri venga a deporvi accanto la propria. Là non differisce dalla prestazione la muta dichiarzione della volontà.

## 79.

La stipulazione racchiude il lato della volontà, epperciò il sostanziale giuridico del contratto, a fronte del quale, per non essersi compiuto il contratto, il possesso fermo è per sè l'esterno, che lia sua determinazione solo in quel lato. Per la stipulazione io ho una proprietà, e la speciale volontà di trasferirla; onde questa è già proprietà di un Altro, ed io son giuridicamente tenuto alla prestazione.

La differenza tra una nuda promessa ed un contratto vien perché in quella ciò che vo'donare, fare, prestare è promesso come futuro, e resta qual subbiettiva determinazione della mia volontà, cui io posso cangiare. Al contrario la stipulazione del contratto è essa medesima l'Esser determinato dalla mia risoluzione, en le senso che io ho già alienata la mia cosa, la quale ha cessata di esser mia proprietà, riconosciuta qual proprietà altrui. La distinzione romana tra pactum e contractus è di cattivo conio. Fichte ha presentata l'opinione, che l'obbligazione di stare al contratto cominci per me con la prestazione iniziata dalla controparte; mentre io, pria della prestazione, son nell'incertezza se Altri abbia intesa seriamente la sua alienazione per lui l'obbligo della prestazione cra, in conseguenza, morale e non giuridica. L'alienazione della stipulazione non è veramente un'alienazione; na implica la dichiarata comune vo-

lontà, alla quale va tolto il senso di capriccio o cangiamento. Non si tratta dunque di un possibile altrui interno sentimento diverso dallo estrinsecato, ma qual sia il dritto. Anche quando Altri abbia cominciata la prestazione, a me riman l'arbitrio della iniquità. La cennata maniera di vedere si giustifica posando la giustizia del contratto sulla falsa infinità, sul procedere all' infinito, sull' infinita divisibilità del tempo della materia de'fatti ec. L' Esser determinato, che la volontà ha nella formalità de' segni o nella parola per sè determinata, è già la perfetta determinazione volitiva al par che intellettuale, di cui la prestazione è un seguito impersonale. Non importa affatto che vi siano in dritto positivo i così detti contratti reali, che a differenza de' contratti consensuali, non si reputano compiuti se non quando siegua al consenso la reale prestazione (res, traditio rei ). Da una parte ciò si avvera in que' casi speciali, in cui la consegna mi pone in istato a poter prestare, di talchè l'obbligo di prestazione nasca dalla cosa, in quanto che ricevuta; come sarebbe nel prestito, nella locazione di opera, nel deposito, e come potrebbe esser il caso anche in altri contratti: ma tal circostanza non tocca la natura del rapporto della stipulazione alla prestazione; bensì il modo e la guisa della prestazione. Da un' altra parte si può stipulare, che l' obbligo della prestazione non istia nel contratto come tale; ma sia dipendente dalla prestazione dell'altro.

#### 80.

La divisione de contratti, ed una intelligente trattazione delle loro specie fondata in quella, non dee desumersi da circostanze esterne, ma dalle differenze che son nella natura stessa del contratto.

Queste differenze son quella di contratto formale e reale; quindi
quella di possesso ed uso, di prezzo ed i cons specifica. Abbiam
quindi le specie di contratti qui appresso notate. Si attenda intanto
che questa divisione corrisponde a quella di Kant (Metaf. Principii
della scienza del dritto pag. 120 e seg.); e che è vano lo attendersi

l'ordinario garbuglio della divisione in contratti reali e consensuali, nominati ed innominati, ripugnante alla ragione.

- A. Contratto di donazione; e precisamente
- 1) di una cosa: il che s'appella proprio Donazione;
- 9) Il prestito di una cosa, come donazione di una parte ossia del limitato godimento ed uso della cosa, rimanendo, vue che dà a presitio, proprietario della cosa (*inutuum o commodatum sensa* interessi); sia che la cosa è specifica, sia che, quandanche tale, la si riguardi come universale, sia che valga (la moneta) come per sè universale;
- La donazione di un servigio, p. e. della nuda custodia di una cosa (depositum).
- La donazione di una cosa con la particolar condizione che l'altro ne addivenga proprietario al punto di morte del donante, cioè al tempo che questi ha cessato di esser proprietario; in una parola il testamento, non va con la nozione di contratto, bensì presuppone la società civile ed una legislazione positiva.
  - B. Contratto di cambio:
  - 1) Cambio come tale.
- a) principalmente di una cosa, cioè di una cosa specifica contro un'altra simile;
- 3) Compra-vendita (emtio-venditio); cambio di una cosa specifica contro un'altra che è determinata come universale, che cioè vale sol di prezzo senz'altra specifica determinazione, vo' dir la moneta;
- Locazione (locatio-conductio) alienazione dell'uso temporaneo di una proprietà contro il prezzo di locazione; e precisamente
  - a) di una specifica cosa, il che è proprio Locazione; ovvero
- β) di una cosa universale; tal che il mutuante rimanga sol proprietario di questa, cicie del prezzo. Tale è il contratto di prestito (mutuum, od anche commodatum ma con interesse). Le ulteriori empiriche determinazioni della cosa, in quanto che è un fondo, una cosa ec. res fungibilis o non fungibilis, dà, come nel prestito gratuito del Num.º 2, altre speciali ma non importanti determinazioni.

3) La locazione di opere (locatio operae), alienazione del mio lavoro, o prestazione di servigi, in quanto sono alienabili ad un limitato tempo o secondo una qualunque limitazione (vedi § 67).

Qui si rapporta il mandato od altro contratto, nel quale la prestazione di servizio riposa sul carattere, sulla fiducia, od altri più alti talenti, ed ha un'incommensurabilità del s'rvizio prestato con l'estrinseco prezzo (che allora si chiama onorar o e non salario).

G. Il consolidamento di un contratto (cautio) per via del pegno. Ne'contratti ove io alieno l'utile di una cosa, jo non ne sono in possesso, ma resto proprietario, come nella locazione. Inoltre nei centratti di cambio, compra, o dono, io posso addivenir proprietario senza essere in possesso; distinzione che ha luogo in rapporta qualunquo prestazione, quando non vi sia il passaggio da mano a mano. Per via del pegno si fa che io sia nel reale possesso del prezo di ciò che è già mia proprietà, che in ogni caso mi rimane o mi etita, quando io non sia in possesso della cosa specifica. La quale è mia proprietà solo a misura del prezzo di quella lasciatami possedere, o a me dovuta; restando nella sua specifica qualità pilus valenza proprietà di chi la dia pegno. Il pegno dunque non è per se stesso un contratto, una una stipulazione (§ 77); è il momento che perfeziona un contratto in riguardo al possesso delle proprietà. Le sue speciali forme sono l'ipoteca e la malleveria.

Dilucidasione. Nel contratto bisogna distinguere che pel conesno (stipulazione) davvero la proprietà si fa mia; ma io non la ho
in possesso, dovendo conseguirla per via di prestazione. Clie se io
son proprietario, il pegno importa che in pari tempo io entri anche
in possesso del prezzo, onde assicurarni la prestazione convenuta.
Uno special modo di pegno è la malleveria; nella quale un uomo pone la sua promessa, il suo credito, per la mia prestazione. Qui si fa
dalla persona ciò che nel pegno si fa dalla cosa.

81.

Nel rapporto delle persone immediate, la volontà non solo è posta come a sè identica e comune nel contratto, ma anche come particolare. Per essere persone immediate, è accidentale se la loro particolare volontà si accordi con la volontà che è in sè, la qualesolo per quella ha esistenza. Come volontà speciale', per sè diversa dall'universale, essa si spinge al capriccio ed all'accidentalità delle mire e de'voleri contro ciò che è in sè giusto. Questa è l'ingiustizia.

Il passaggio all'inginstizia fa la più alta necessità logica perchè il momento della nozione, il dritto in sè, la volontà come universale, ed il dritto nella sua esistenza che è anche la specialità della volontà, sien posti come per sè diversi; il che appartien all'astratta realtà della nozione. Però questa specialità della volontà, per sè è capriccio ed accidentalità, che io nel contratto ho presentata come arbitrio su d'una simpola cosa, e non come capriccio ed accidentalità della stessa volontà.

Dilucidazione. Nel contratto si ha la relazione di due volontà, come di una comune. Intanto questa volontà identica è sol relativamente universale, è volontà posta come universale, epperò in contraddizione della particolare volontà. Nel contratto, nel consenso sta il dritto di couseguir la prestazione: questa però è cosa della volontà particolare, che, come tale, può comportarsi contro il dritto che è in sè. Così manifesta la negazione, che già stava nella volontà che è in sè; e questa negazione è l'ingiustizia. Il processo sta nel parificare la volontà del suo immediato, e dalla comunanza di questo evocare la specialità che è contro quella. Nel contratto a consenzienti rimangono le speciali volontà: per tal via il contratto non esce fuori del grado dell'arbitrio. e resta in balla dell'ingiastizia.

SEZIONE TERZA.

L'INGIUSTIZIA.

82.

Nel contratto il dritto in sè è come posto; la sua intrinseca universalità è come un accordo dell'arbitrio di particolari volontà. Quesa apparenza del dritto, nella quale 'esso stesso e 'l suo essenziale Essere determinato, la speciale volontà, immediatamente, cioà
cocidentalmente, si manifesta, si fa evidente nell'ingiustizia per l'opposizione del dritto in sè e della particolare volontà, nella quale il
dritto si fa particolare. La veriti di qiuesta apparenza è l' esser nulsi il dritto per la negazione di tale sua negazione si ripresenta;
e pel processo della sua mediazione, pel ritorno a sè dalla sua negazione, determina come reale e positivo quello che già era in sè
qualche cosa d'immediato.

Dilucidazione. Il dritto in sè, la volontà universale, come essenzialmente determinata dalla particolare, sta in l'apporto al non essenziale. Questa relazione è quella dell' Essenza alla sua apparenza, Se l' Essenza da un lato corrisponde all' apparenza, dall' altro lato può essere riguardata come incorrispondente ; perocchè l'apparenza è il gradino dell'accidentalità, è l' Essenza in rapporto al non essenziale. Nell'ingiustizia l'apparenza giugne all' evidenza. Ciò che è evidente è l' Esser determinato, che e inadeguato all' Essenza; cosicchè la distinzione in ambi è qual differenza. L'apparenza è quindi il non-vero che dispare, volendo esser per sè; ed in questa sparizione l'Essenza si mostra come Essenza, cioè come forza dell'apparenza. L'Essenza nega la sua negazione, ed è così avvalorata. L'inginstizia è tale apparenza, e per lo sparir di questa il dritto consegue la determinazione di-fermezza e stabilità. Ciò che noi chiamiamo Essenza è il dritto in sè, contro cui si aderge la particolare volontà come non vera. Con ciò, esso che avea un Essere immediato, ora è reale, poiche ritornato dalla sua negazione: in effetti il reale è quello che opera, e si conserva nel suo esser altro; mentre l'immediato non è concepito se non nella negazione.

83.

Il Dritto che cousegue la forma di apparenza per essere una specialità e quindi un moltiplice a fronte della semplicità e di ciò che è in sè universale, ha tale apparenza, parte in sè od immediatamente, parte pel soggetto che lo pone così, parte perchè nullo. Surgo per tal via l'ingiustizia civile, la frode, il delitto.

Bilucidazione. L'ingiustizia è l'apparenza dell'Essenza, che si per come stabile. Sel'apparenza è in sè e non per sè; voglio dire, : l'ingiustizia mi vale di dritto, quella è in tal caso spontane: L'apparenza è qui pel dritto, qua non per me. La seconda ingiustizia è la frode. In essa l'ingiustizia non è l'apparenza pel dritto in s ma essa trova luogo in quanto che io prodinco in altri un'apparenza. Quando io inganno, il dritto per me è un'apparenza. Nel prime caso a me stesso come all'ingiustizia era un'apparenza. Nel secondo co so a me stesso come all'ingiustizia, il dritto è solo un'apparenza. I terra ingiustizia è finalmente il delitto. Questo in sè e per me è in giustiziatio voglio qui l'ingiustizia en on serbo neppur l'apparenza dritto. Gil altri, contro cui si fa il delitto, non debbono veder ci me dritto ciò che è ingiustizia in sè e per sè. La differenza tra delitto e la frode è che nella frode, sotto la forma di fatto, sta uricognizione del dritto; mentre pur questa manca nel delitto.

## A. L'INGIUSTIZIA CIVILE.

## 84.

La presa di possesso (§ 54), il contratto, sia per sè, sia seco do le loro speciali forme le varie esternazioni e conseguenze di miei voleri, poichè la volontà è universale, si rapportano al ricognizione di altre ragioni giuridiche. Nella loro reciproca esteri rità e moltiplicità sta che essi possono competere sopra la stes: cosa a diverse persone; delle quali ciascuna, per la sua partic lare ragione giuridica, vede la cosa come sua proprietà. Nascoi così le collottazioni giuridiche.

## 85.

Questa colluttazione, in cui la cosa va attribuita ad una ragion giuridica, il che forma la sfera delle liti civili, racchiude la rice guizione del dritto come dell' universale decisivo; cosicchè la cosa debbe apparlenere a chi ne vanta un dritto. La lite riguarda solo la compreensione della cosa tra la proprietà di uno o di un altro; ed è un giudizio all' intutto negativo; in cui nel predicato Mio vien negata solo quella cosa particolare.

### 86.

Nelle parti la ricognizione del dritto è connessa con gli opposti particolari interessi e vedule. Contro l' apparanza in se stessa, il dritto in se è concepine de invocato. Ma questo si presenta sol come un da farsi, mentre la volontà non è ancor tale che, liberata dal-l'immediato degl' interessi, abbia a scopo la volontà universale; nè è determinata come tal riconosciuta attività, da esigere la rinunzia de particolari scopi ed interessi delle parti.

Dilucidazione. Ciò che in sè è dritto ha un determinato fondamento; ed io difendo la mia ingiustizia, che ritengo per dritto, senpre su qualche motivo. La natura del finito e del particolare è dar luogo alle accidentalità: quindi bisogua che avvengano collisioni, poichè ci troviamo nel grado del finito. Questa prima ingiustizia nega soltanto la volontà particolare, mentre il dritto universale è rispettato. Essa è dunque la più leggiera delle ingiustizie. Quando i dico che una cosa non è rossa, io riconosco che essa ha un colore, quindi non nego la specie, ma la particolarità del color rosso. Così pure, in ciò di che si tratta, il dritto è riconosciuto: ognuno vuole il dritto, e non dev'avvenire se non ciò che è giusto: onde l'ingiustizia ha luogo perchè si tien per dritto ciò che si vuole.

## B. LA FRODE.

# 87.

Il dritto in sè, nella sua differenza dal dritto come particolare e determinato, è qualche cosa di subbiettivo e quindi non essenziale ed apparenza, in quanto che richiesto, è vero, come l'essenziale determinato, ma sol richiesto. L' universale delle speciali volontà ridotta ad un'apparenza, e quindi, nel contratto, ad un'esterna ( non vera ) comunanza di volere, questa è la frode.

Dilucidazione. In questo secondo grado d'ingiustizia la speciale volontà è rispettata, ma non il dritto universale. Nella frode non si lesi dritto. Per tal via il dritto è posto c ome un subbiettivo, come pura apparenza: il che fa la frode.

#### 88.

Nel contratto io acquisto una proprietà a causa delle speciali qualità della cosa, e di n pari tempo per la sua intrinseca universilità; e ciò parte col prezzo, e parte con la proprietà di un Altro. Pel libero arbitrio di un altro può essermi fatto un'illusione; cosichè il contratto ha sua giustizia, come bilaterale libero consenso di compra-vendita di questa cosa secondo la sua immediata individualità; ma vi manca il lato di ciò che è in sè universale. Questo è l'infinito giudizio nella sua positiva espressione od identico significato (vedi l'Enciclopedia delle scienze filosofiche).

### 89.

Egli si richiede che contro un tal ricever la cosa nudamente come questa, e contro la puramente intenzionale ed arbitaraia volufai, l'obbiettivo e l'universale si faccia valere, in parte come prezzo ed in parte come dritto, tolto il subbiettivo arbitrio contro il dritto.

Dilucidazione. Non vi ha pena contro l'ingiustizia civile, perocchè nulla con essa io ho voluto d'ingiusto; ma la frode è punibile, mentre vi si tratta di un dritto manomesso. C. VIOLENZA E DELITTO.

90.

Per questo che la mia volontà posa, nella proprietà, sulla cosa esterna, essa si riflette in questa, vi si apprende, e la sottopone alla necessità. In conseguenza può in parte patir costrizione, in parte può esserle imposta, a condizione di un possesso, un sagrificio od un'azione; può cioè patir violenza.

Dilucidazione. L'ingiustizia propria è il delitto, in cui non va rispettato ne il dritto in se, ne il dritto quale mi sembra, epperò ne è manomesso l'obbiettivo al par che il subbiettivo.

91.

Come vivente l' uomo può patir violenza, cioè il suo lato fisico ed esterno può soggiacere alla forza altrui; però la libera volontà non può essere violentata in sè e per sè (§ 5), ma solo in quanto non si ritoglie all'esteriorità alla quale è attaccata, ed al suo concetto (§ 7). Può esser violentato sol chi vuole.

92.

La volontà, in quanto ha Esser determinato, essendo Idea o realmente libera, è l'Esser determinato in cui si pone essendo l'Esser della libertà: la forza la violenza, nella sua nozione, si contraddice immediatamente, come esternazione di una volontà che toglie l'esternazione o l'Esser determinato di una volontà. La forza o là violenza è, in conseguenza, astrattamente presa, ingiusta.

93.

La violenza, poichè ingiusta nella sua nozione, importa che sia tolta con la violenza: il che non solo è condizionatamente equo, ma necessario; perciocché la seconda violenza non è che il toglier della prima.

Il manomettere un contratto per la non prestazione dello stipulato, o il ferire i dritti e le obbligazioni di famiglia e Stato per fatti od omissioni, costituisce una prima violenza od almeno una forza, in quanto che serba o sottrae la proprietà di un altro od un' obbligatoria prestazione. La violenza pedagogica, esercitata contro la barbarie e la rozzezza, sembra veramente una prima violenza non successiva ad un' altra precedente. Pure la volontà semplicemente naturale è in sò una forza contro quella che è in sè Idea di libertà, che debbe esser protetta contro l'ineducata volontà, e portursi dee al suo valore. Sia il morale Esser determinato della famiglia o dello Stato quello cui la concreta forza si oppone, sia una circostanza di natura, circostanza di forza, l'Idea fonda contro la cennata forza il dritto signorile.

Dilucidazione. Nello Stato non vi ha più eroi: questi si presentano in tempi incivili. Il loro scopo è giuridico, necessario e politico; ed essi ne fanno il loro affare. Questi eroi che fondano Stati, conducono famiglia, lavorano terreni, non hau fatto ciò per un dritto riconosciuto; e le loro gesta appariscono come loro speciale volontà: ma questa violenza eroica, come il più alto dritto dell'Idea contro lo stato di natura, è giusta, imperocchè con le buone non si raddrizza la forza della natura.

94.

Il dritto astratto è il dritto della violenza, mentre l'ingiustizia è nua forza contro l'Esser determinato della mia libertà in una cosa esterna: la consorvazione di questo Esser determinato contro la forza è quindi essa stessa un fatto esterno ed una prima forza distruttiva. Definir il dritto astratto, lo stretto dritto come un dritto di costrizione, è mettersi su di una strada che mena all'ingiustizia.

Dilucidazione. Qui si rende osservabile la distinzione tra la morade dil dritto. In morale, cioè nella riflessione in me, vi ha pure una dualità, percechè il Bene mi è lo scopo, ed io debbo determinarmi a'sensi di questa Idea. L'Esser determinato del Bene forma la mia risoluzione, ed io lo realizzo in me; ma questo Esser determinato è del tutto interno, e non può esservi nessuna violenza. Le leggi dello Stato non debbono estendersi alle intenzioni; perocchè nel lato morale io sono per me stesso, e la forza in quelle non ha senso.

### 95.

La prima violenza, come forza esercitata da un libero, che manomette l' Esser determinato della libertà nel suo concreto senso, il dritto come dritto, è il delitto. Esso è un giudizio negativamente infinito, nel suo più ampio significato; in cui si nega non il particolare, la compreensione di una cosa sotto la mia volontà; ma l'universale infinito nel predicato di mio, la capacità di dritto, senza neppure il mezzo termine della mia falsa opinione (come nell'inganno §. 88), anzi contro la stessa (§ 83). Questa è la sfera del dritto penale.

Il dritto, la cui infrazione è delitto, ha quelle forme che noi abbiam viste fin qui: il delitto in conseguenza ha del pari il significato che si rapporta a tali determinazioni. Epperò il sostanziale di queste forme essendo l'universale, che ne suoi ulteriori sviluppi e figure riman lo stesso, vale altrettanto per l'inrazione del dritto, pel delitto, giusta la sua nozione. Il contenuto speciale, ulteriorimente determinato in ispergiuro, lesa maestà, falsificazione di monete e polizze, concerne le determinazioni a considerarsi nel seguente paragrafo.

96

Poichè la volontà, in quanto che determinata, può solo esser manomessa; e, come determinata, entra nella sfera di una circo-scrizione quantitativa e di una determinazione qualitativa, onde si fa diversa; ne surge, di conseguenza, una distinzione nel lato obbietivo del delitto; a norma che tale Esser determinato viene a manomettersi nella sua initera circoscrizione e quiadi nella infinità pari alla sua fidea, come nell'omicidio, nella schiavità, nella costrizion religiosa ecc.; ovvero solo in parte, cioè secondo qualunque qualitativa determinazione.

L'opinione stoica d'esservi solo una virtù ed un solo vizio, le leggi di Dracone che punivano ogni delitto con la morte, e la barbarie dell'onor formale che poneva l' infinita personalità in ogni offesa, hanno di comune il soffermarsi all'astratto pensiero della libera volontà e della personalità, e non prenderla nel concreto e determinato Essere, cui, come Idca, aver deve. La differenza tra spogliazione e furto si rapporta al qualitativo : perocché in quella Io, qual conscio di me, e nell' infinità di mia coscienza, vengo ferito da una forza personale esercitata a me contro. Molte qualitative determinazioni, come il periglio della pubblica sicurezza, hanno lor base ne' rapporti ulteriormente determinati; ma queste son desunte dal seguito anzichè dalla nozione della cosa in cui si scorge il periglio ; la quale ner sè è un misfare gravissimo, giusta la sua estensione o qualità. La subbiettiva qualità morale concerne una più alta differenza; in quanto che un avvenimento o fatto è sempre un'azione e riguarda per se la natura subbiettiva. Ma di ciò in seguito.

Dilucidazione. Come punirsi debba ciascun delitto, non può fissarsi per via del pensiero, richiedendosi per questo positive determinazioni. Avvanzandosi la civilizzazione, il delittuoso vien riguardato con occhio più mite; ed oggi non si punisce così severamente come cento anni fa. Non è già il delitto o la pena che sian cangiati, ma la loro relazione.

### 97.

L'avvenuta infrazione del dritto come dritto è un' esistenza positiva ed estrinseca, ma in sè nulla. La manifestazione di questa sua nullità è render esistente l'annullamento di quell' infrazione. Questa è la realità del dritto, come necessità, mediata con se stessa, dello sparire dell' infrazione.

Dilucidazione. Con un delitto si cangia sennre qualche cosa , e la cosa esiste con questo cangiamento: ma questa esistenza è la contraddizione di se stessa , epperó nulla. La nullità sta nell'aver tolto il dritto come dritto. Il dritto, come assoluto , non è annullabile: quindi l'effettuazione del delitto è in sè nulla, e questa nulliabile: quindi l'effettuazione del delitto è in sè nulla, e questa nulliabile: quindi l'effettuazione dell'usiona. Intanto toò che è nullo, dee manifestarsi come tale; cioè dee posarsi come distruttor di se stesso. Il fatto delittuoso non è un Primo, un positivo, cui sopraggiunga come negazione la pena; hensi è un negativo; e la pena è la negazione della negazione. Il dritto reale sta nel toglier via l'infrazione, attraverso la quale appalesa il suo valore, e serbasi come necessario mediato Esser determinato.

## 98.

Poiché l'infrazione del dritto è un male contro l'estrinsseo Essere determinato o possesso, è un danno qualunque alle proprietà ed ai beni; il toglier via l'infrazione dannosa è la soddisfazione civile, il compenso, quante volte vi sia luogo allo stesso.

Per questo lato la soddisfazione si fa con la qualitativa specifica funzione della cosa; e quando il danno è una rovina irreparabile, allora si fa per l'universale funzione della cosa, col prezzo. L'offesa intanto sperimentata dalla volontà, quale è in sè, epperò dalla volontà dell'offensore al par che dell'offeso e di tutti, non ha positiva esistenza nella volontà che è in sè, e non produce nulla. Per se stessa questa volontà, che è in sè, e non produce nulla. Per se stessa questa volontà, che è in sè dritto, legge, non esiste estrinsecamente e non è offendibile. L'offesa, per la partico-lare volontà dell'offeso e degli altri, è qualche cosa di negativo. La positiva esistenza dell'offesa è soltanto la particolare volontà del delinquente. L'offesa di questa volontà così determinata è il toglier via il delitto, che, se no, a vrebbe un valore: viene così la reintegrazione del dritto.

La teoria della penalità è una delle materie venute a male nelle scienze del dritto positivo moderno, stanteché l'intelletto non vi giugne, provvenendo essenzialmente dalla nozione. So il delitto e'l toglier dello stesso, determinato come pena, si riguardan soltanto come male, allora è irrazionale voler il male sol perché precede un altro male (Klein , Elementi del dritto penale, § 9 e seguente). Questo superficial carattere di Male è presupposto come il primo nelle diverse teorie penali, della garanzia, del terrore, della minaccia, del miglioramento ecc., onde il bene che ne deriva non è determinato che superficialmente. In effetti non si tratta ne di un puro male, ne di questo o quel bene a farsi, ma determinatamente d'ingiustizia e reintegrazione. Per la cennata superficiale veduta va messa da banda l'obbiettivo riguardo della reintegrazione, che è il primo e sostanziale punto di vista in fatto di delitto; onde ne siegue che diventa essenziale il punto di vista morale, il subbiettivo lato del delitto, misto a triviali psicologici concetti della magia e della forza delle sensibili spinte avverse alla ragione, di psicologica forza influente sul concetto ; quasi che una tal cosa non rabbassasse la libertà a qualche cosa di accidentale. Le diverse vedute, che si rapportano alla pena come apparenza ed alla sua relazione alla cossienza particolare, e che tocano le conseguenze sul concetto, come spaventare, migliorare ecc., trovano lor posto tra le essenziali considerazioni, propriamente per ciò che riguardi la modalità della pena; ma esse presuppongono il lor fondamento, ohe è la giustizia in sè e per sè della pena. In questa disquisizione va solamente fissato che il delitto, non quale apportator di male, ma quale infrazione di dritto, debba negarsi d'esser dritto; e che in conseguenza debba togliersi l'esistenza del delitto; il delitto è il vero male che fa d'uopo tor via; e questo è il punto essenziale. Fino a che questa nozione non venza presea in disamina, non si può che errare in fatto di penaliti.

Dilucidazione. La teoria penale di Feverbach fonda la punizione sulla minaccia; ed intende che quando in dispetto di questa qualcuno commetta un delitto, la pena dee seguire perche era conosciuta dal delinquente. Ma essa è dunque giusta la minaccia? Questa presuppone gli uomini non liberi, e coarterebbe gli uomini pel concetto di un male. Intanto il dritto e la reintegrazione debbono aver loro sede nella libertà e nella volontà, e non nella coercizione su cui posa la minaccia. Il fondamento della pena, per tal via, starebbe a pari passo con l'atto di elevare il bastone contro un cane; e l'uomo non verrebbe trattato secondo il suo onore e la sua libertà, ma come un cane. La minaccia, che in fondo ributta l'uomo il quale contro la stessa mostra la sua libertà, non tiene affatto in mira la reintegrazione. La coercizione psicologica può rapportarsi alla qualitativa e quantitativa differenza del delitto, non alla natura dello stesso; ed i codici, un po' più progrediti in questa dottrina, mancano ancora di buon fondamento.

110.

L'offesa, che soffre il delinquente, non solo è in sè giusta, perocchè è sua volontà, l'Esser determinato della sua libertà, suo dritto; ma altresì essa è un dritto posto sul delinquente stesso, cioè

sulla sua determinata volontà, sulla sua azione. Perocché nell'azione, come razionale, sta che essa sia conosciuta per sè in qualche cosa di universale presentata dalla legge, nella quale, come nel suo dritto, va compresa.

Beccaria ha scientemente rifiutato allo Stato il dritto della pena di morte; mentre non è presumibile che il consenso degli individui nel contratto speciale la racchiudesse, potendosi anzi credere il contrario. Pure lo Stato non risulta da contratto (8 75); né è sua incondizionata essenza la protezione c garanzia delle vite e delle proprietà degli uonini individui : lo Stato al contrario è qualche cosa di sublime che affaccia le sue pretensioni anche su tali vite e proprietà, e ne richiede il sagrificio. Inoltre lo Stato non lascia valere soltanto la nozione del delitto, il razionale dello stesso in sè e per sè, con e senza il consentimento degl'individui; ma anche la formale razionalità, il volere stesso dell'individuo inchiuso nell'azione delittuosa. Il delinquente viene onorato come essere razionale, in quanto che la pena è considerata come racchiudente il suo proprio dritto. Un tale onore non gli verrebbe quando la nozione e la misura della pena non fosse desunta dal suo fatto stesso; quando si considerasse come una belva cui bisogna rendere inoffensiva, e spaventare. Inoltre la forma della reintegrazione, quanto alla sua maniera d'esistenza, non è sol quella che ha nello Stato come pena; ne lo Stato si limita ad un presupposto convenio di garanzia.

Dilucidazione. È perfettamente esatto ciò che Beccaria desidera, che, ciòe, l'uomo nella punizione presti il suo consenso; ma questo è prestato nel fatto. È natura del delitto, come propria volonià del delinquente, che sia tolta l'offesa da lui compiuta. Ciò non di meno lo sforzo operato da Beccaria per toglier la pena di morte ha arrecato vantaggiosi effetti. Benche ne Giuseppe 2º ne i Francesi son potuti riuscire ad annullaria initieramente; pure si è visto quali delitti sien degni di morte e quali no. Quindi la pena di

morte è divenuta più rara, come conviensi a questa estrema delle punizioni.

101.

Intanto îi toglier via il delitto è riparazione, în quanto che é, giusta la sua nozione, un ferir l'olfesa; ed in quanto che, giusta il suo Esser determinato, la negazione del delitto, al par di questo, lia un'estensione determinata în quantită e qualită. Questa identită nozionale non è però l'uguagliazza nella specifica qualită dell'offesa, ma nella qualită che è in sè, secondo îl valore della stessa.

Poiché nell'ordinaria scienza la definizione di una determinazione, che qui sarebbe quella della pena, debbe esser presa dall'universale concetto delle pseicologiche esperienze di coscienza: questa mostra d'essere stato universal sentimento de popoli e degl'individui che il delitto meriti pena, e che il delinquente soffra ciò che ha fatto. Non dee perdersi di vista il come queste scienze, che hanno la sorgente delle loro determinazioni ne' concetti universali, si prendano alle proposizioni contraddicenti i così detti universali fatti di coscienza. Una grande difficoltà si presenta nella determinazione di uguaglianza nel concetto della riparazione. La giustificazione della determinazion della pena secondo la sua efficacia qualitativa e quantitativa è più tardiva del sostanziale della cosa stessa, Quandanche per l'ulterior determinazione tenesse d'occhio a principii diversi da quello dell'universale della pena; questa ciò non ostante riman tale. Senonché la nozione stessa dee racchindere anche il principio fondamentale del particolare. Questa determinazione della nozione è in dipendenza della necessità, che ha il delitto di racchiudere in sè la volontà annullante, cioè il suo annullamento il quale apparisce qual punizione, L' intrinseca identità è quella che, per l' intelletto, si riflette nell'esterno Esser determinato come uguaglianza. L' efficacia qualitativa e quantitativa del delitto e della sua negazione, ca-

de nella sfera dell'esteriorità, nella quale non è possibile assoluta determinazione: questa nel campo del finito resta come un impulso a limitare intellettivamente ciò che è di suprema importanza; il quale perciò progredisce all' infinito e concede solo un' approssimazione perenne. Quando non si tien conto della natura del finito, e ci arrestiamo intieramente all'astratta specifica uguaglianza, nasce un'insormontabile difficoltà per determinar le pene, precisamente allorché la psicologia si dà a stabilire la forza de'motivi, e di ciò che vi si connette, sia quanto alla potenza della volontà malvagia, sia quanto alla debolezza della libertà del volere: come pure riesce agevolissimo a dimostrare quali assurdità risultino dal taglione, in dove il furto ripaga un furto, l'assassinio ne soddisfa un altro, occhio per occhio, dente per dente, anche quando il malfattore si concenisca monoculo o sdentato: la nozione non può ammettere tali incongruenze basate sul principio della specifica uguaglianza. Il prezzo, come intrinseca parità delle cose diverse nella loro specifica esistenza, è una determinazione già rilevata in fatto di contratti nell'azion civile contro il delinquente (vedi sopra, e'l 3 95) : per essa il concetto si eleva dalla specifica qualità della cosa all' universale. Nel delitto, in cui la fondamentale determinazione è l'infinito del fatto, sparisce il lato specifico meramente estrinseco, e la parità resta come misura dell' Essenziale meritato dal delinquente, ma- non importa la estrinseca specifica forma della satisfazione. Il furto, il ladrocinio, e la punizione per via di ammenda o prigionia son tra loro assolutamente impari, ma quanto al loro merito alla loro universale qualità di essere offese ponno ragguagliarsi. L'affare dell'intelletto è quello di cercar d'avvicinarsi all'uguaglianza di questo lor valore: il che si è già avvertito. Ove non fosse compresa la dipendenza reciproca del delitto e del suo annullamento, e quindi non si pensasse al valore ed alla equazione del valore dell'uno e dell'altro; in una ancor condegna pena non si ravviserebbe se non il ligame arbitrario tra un male ed una vietata azione (Klein, Elementi di dritto penale, § 9).

Dilucidazione. La satisfazione è l'intrinseca relazione e l'identità di due determinazioni, che sembrano diverse ed hanno una diversa estrinseca esistenza. Quando il delinquente ripaga il fallo, ciò ha sembianza di una estranea determinazione non a quello pertinente: ciò non ostante la pena, come abbiam visto, è la manifestazione del delitto, l'altra metà presupposta necessariamente dalla prima. La satisfazione, inoltre, apparisce alquanto immorale, come vendetta; potendo credersi un'animosità personale. Ma non questa, sibbene la nozione apporta il pagamento della pena. La vendetta è mia, dice Dio nella Bibbia; e quando la parola satisfazione dovesse significare in qualche caso il concetto di particolar libidine della subbiettiva volontà, bisognerebbe dire che essa non saria che un'altra fisonomia del delitto. Le Eumenidi dormienti vengono deste dallo stesso colpevole: di guisa che è il proprio fatto quel che tien fermo. Se la satisfazione non nuò giugnere fino alla specifica uguaglianza, la cosa è tutt'altra per l'assassinio, in dove la pena di morte necessariamente sta. Perocchè essendo la vita l'intiera estensione dell'Esser determinato, la pena non può venir valutata, non essendovi prezzo adatto; epperò risultar dee dalla perdita della vita.

### 102.

La purificazione del delitto, in questa sfera del dritto immediato, è vendetta; ma secondo il suo contenuto, in quanta satisfazione, si giusta. Però secondo la forma è il fatto di una volontà subbietti, a che può porre la sua infinità in ciascuna offesa, la cui reintegrazione è quindi accidentale, in quello stesso che per gli altri è particolare. La vendetta, in quanto è positivo fatto di una particolare volontà, è una nuova offesa; per tal contraddizione essa cade nel progresso all'infinito, ereditandosi da generazione in generazione illimitatamente.

Tutte le volte che i delitti non son denunciati e puniti come crimina pubblica, ma come privata, qual presso i Giudei, presso i Romani pel furto e per la rapina . presso gl' Inglesi in qualche caso ecc.; la pena ha sempre in sè un raggio di vendetta. L'escrizio della vendetta da parte degli eroi, e dei cavalieri erranti ecc. cade col sorger degli Stati, e si differenzia dalla vendetta privata.

Bilucidazione. In una società tale, dove non vi ha në giudici në leggi, la pena ha sempre l'aspetto di vendetta; e riman difettosa perché fatto di una volontà subbiettiva, non rispondente al contenuto. Le persone giudicatrici son veramente anche persone; ma la loro volontà è l'universale della legge; e non vogliono per via della pena raggiugner quello che non istà nella natura della cosa. Oltre a che l'ingiustizia all'offeso non apparisce nella sua limitazione quantitativa e qualitativa, ma sol come ingiustizia; onde nella satisfazione si può pretender quello che porta a nuova ingiustizia. Trai popoli inculti la vendetta è imperitura; esempio gli Arabi, nel quali può sol cessare o per forza maggiore o per impassibilità di esercitarla. In molti odierni codici è rimasto un resto di vendetta, dipendendo dagl' individui il portare o no avanti a'tribunali un'offesa ricevuta.

#### 103.

La condizione, perché venga fatta sparire la contraddizione che si guessenta nel modo e guisa di tor via un delitto, come le altre ingiustizie (§ 86 a 89), è quella di una reintegrazione non vendicativa ma punitiva, scevera dall' interesse e dalla forma subbiettiva, nonché dall' accidentalità della forza. Giò importa la condizione di una volontà, che quanturque particolare subbiettiva volontà, voglia nonpertanto l'universale come tale. Però questa nozione della moralità not è un requisito; bensì sgorga essa stessa da tal movimento (della nozione). Passaggio dal dritto alla moralità.

104.

Il delitto e la vendetta rappresentano lo sviluppo della volontà nella distinzione di universale in sè, ed individuale per sè opposta all' altra; ma pel dileguarsi di questa contraddizione quella che è volontà in se riede in se stessa e diviene la volontà per se e reale. Per tal via il dritto, garantito contro la volontà che è per sè individuale, è e vale come reale per la sua necessità. Anche questa forma speciale è il prodursi dell' intrinseca determinazione della nozione della volontà. Giusta la sua nozione, lo sviluppo della volontà in se stessa sta nel togliere l'Essere in sè e la forma d'immediato, cui ha in sulle prime sotto l'aspetto di dritto astratto; quindi nel porsi nella contraddizione di volontà universale in sè e di volontà che è per sè individua; da ultimo nel togliere la contraddizione, negando la negazione, e determinandosi come volontà nel suo Essere determinato, volontà libera non solo in se ma per se, qual negatività che si rapporta a se stessa. La sua personalità, quale è la volontà nel dritto astratto, ha questa a suo obbietto. Così la subbiettività della libertà, per sè infinita, forma il principio delle morale.

Rigardando il momento, nel quale la nozione della libertà dalla primitiva astratta determinazione della volontà procede a quella che si rapporta a se stessa formando la determinazione autonoma della subbiettività; troviamo che una tale determinazione nella proprietà è l'astratto mio; e sta perciò in una cosa esterna; nel contratto è un mio comune e mediato per la volontà; nell'ingiustizia la volontà della sfera giuridica, il sua ostratto Essere in sè o l'Immediato, è posta come accidentalità per l'individuale, anch'essa accidentale, volontà. Nel fondamento morale tutto ciò è superato; così che questa accidentalità medesiama, come in sè riflessa e con sè identica, è con sè dientica, à

l'accidentalità della volontà che in sè è infinita, è la sua subbiettività.

Dilucidazione. È verità che la nozione è, e che l'Esser determinato corrisponde alla stessà. Nel Dritto, la volontà ha il suo Esser determinato in una cosa esterna: a mi niculte la volontà ha quello Essere in sè medesima, in un che interno: le è mestieri esser sub-hiettività per se stessa, ed aver se stessa a sè di contro. Questo rapportarsi a sè è l'affermativo, cui non si pod giugnere se non to-gliendosi dall'Immediato. Così l'Immediato, tolto nel delitto, va per la pena, cioè per la negazione di questa negazione, va all'affermazione, alla moralità.

## SECONDA PARTE.

#### LA MOBALITÀ.

105.

L'ordine morale è quello della volontà , in quanto è infinità non solo in sè , ma anche per sè (precedente par.). Questa riflessione della volontà in sè, e la sua identità che è per sè, a fronte dell'Essere in sè, dell'Immediato, e delle determinazioni che se ne sviluppano, caratterizza la persona per subbietto.

## 106.

L'Essere determinato della nozione si ha quando la subbiettività, diversa dalla volontà che è in sè, fa la determinazione della volontà; quando la volontà del subbietto è quella dell'individuo che è per sè (serbando ancor l'Essere immediate). La libertà ha un più nobile campo: il lato dell'essienza o del suo reale momento sta ora nell'idea, è la subbiettività della volontà. Sola nella volontà, come subbiettiva, la libertà, o quella che è in se volontà , può essere reale.

La seconda sfera, la moralità, rappresenta interamente il lato reale della nozione: il processo di questa sfera è tor via da distinzione di volontà che è sol per sè, immediatamente in sè identica con la volontà che è in sè, ossia con la volontà universale; ponendo la volontà come per sè identica alla volontà che è in sè. Questo movimento è lavoro del fondo della libertà, della subbiettività, che astratta in sulle prime e diversa dalla nozione, per agguagliarsi a questa, ed ottenere la vera realizzazione per via dell'idea, da volontà subbiettiva si determina ad obbiettiva e veramente concreta.

Dilucidazione. Pel dritto stretto non si giugne a quello che era il principio mio, la mira mia. La quistione circa la determinazione es estesso, circa le molle della volontà, ed i disegni preconcepiti, prende corpo in fatto di morale. Poichè l'uomo vuol essere giudicato a seconda delle sue determinazioni, egli è libero sotto tal rapporto, quali che sieno le estrinseche determinazioni. Non si può far breccia in questo intimo convincimento umano, che non può esser coatto: la volontà morale è quivi indipendente. Il merito degli uomini è valutato a norma de' suoi interni fatti; epperò il principio morale è la libertà che è per sè.

## 107.

Il determinarsi della volontà, momento della sua nozione, è subbiettività, è non solo il lato del suo Esser determinato, ma la sua
propria determinazione altresi. La volontà per sè libera, determinata qual subbiettiva, ed infine come nozione, ha essa stessa un
Esser determinato per esser come Idea. L'ordine morale è nella sua
forma speciale il dritto della volontà subbiettiva. Per questo dritto la volontà è riconosciuta, ed è un qualche che, in quanto è suo,
epperò subbiettiva.

Lo stesso processo del principio morale (vedi l'osserv. al par-precedente), per questo lato ha sembianza d'essere lo svi-luppo del dritto della volontà subbiettiva, ossia il modo del suo Esser determinato ; siffattamente che determina la sua vera nozione, l'obbiettivo nel senso della sua universalità, ad esser quello che riconosce come suo nel proprio obbietto.

Bibucidazione. Questa intiera determinazione della subbiettività. Nel subbietto aver des anche obbiettività. Nel subbietto si può già realizzare la libertà; perchè essa è il vero materiale per questa realizzazione: ma questo Esser determinato della volontà, da noi chiamato subbiettività, è diverso dalla volontà, che è in sè e per sè. La volontà, cioè, dee francarsi da quest'altra unilateralità della meta subbiettività, per farsi quella 
ne è volontà in sè e per sè. Nella inoralità viene in quistione il 
proprio interesse degli uomini; il cui più alto pregio sta nei conoscersi e determinarsi come l'assoluto. L'uomo ineducato si lassia 
imporre tutto dalla potenza della forza e delle determinazioni: i 
fanciulli non hanno volontà morale, ma lasciansi determinare da loro maggiori; ma cului che educandosi si fa interamente uomo, vuole essere egli stesso in tutto quello ch' e' fa.

## 108

La volontà subbiettiva come immediata per sè, diversa da quella che è in sè, è, quindi, astratta limitata e formale. La subbiettività, però, non solamente è formale, ma, come infinita determinazione autonomica della volontà, effettua il formale della medesima. In questo primo presentaris come volontà individuale, non è ancor posta come identica alla nozione della volontà: onde nell'aspetto di principio morale è il principio de' rapporti, e del da farsi, ossia dei postulati. E picchè la differenza della subbiettività racchinde la determinazione contro l'obbiettività riguardata come estrinseco Esser determinato; nasce il principio della coscienza, principio della differenza della subbiantiazione da paparenza della volontà.

Giò che è morale non è già determinato come l'opposto dell'immorale; nella stessa guisa che il dritto non è immedia-tamente opposto all'ingiustziazi in effetti e l'universal principio della moralità e quello dell'immoralità riposano del pari sulla subbiettività della violontà.

Bilucidazione. Il determinarsi dee esser pensato nel lato morale come la mera agitazione ed attività, che non può giugnere a ciò che è. In sulle prime, nel lato morale, la volontà è identica con la nozione della volontà, ed ha questa a suo contenuto. Nel lato morale la volontà si rapporta a quello ch'essa è in sè: in pari tempo essa è il principio della differenza; ed il processo di tal principio è l'identificazione della volontà subbiettiva con la nozione della stessa. Il da farsi, che sta nella moralità, si raggiugne pel bono costume. E l'Altro, con cui la volontà subbiettiva sta in rapporto, è doppio, essendo una volta il sostanziale della nozione, un'altra volta ciò che è estriusecamente determinato. Cantunque il Bene è poeto anche nella subbiettiva volontà, esso non è però ancora effetunta.

## 109.

Il detto lato formale racchiude, giusta la sua universale determinazione, l'opposizione della subbiettività e dell'obbiettività, nonchè dell'attività che vi si rapporta. Ecco i suoi momenti: L' Esser determinato e la determinazione sono identici nella nozione (vedi 8 104), e son posti pria diversi e quindi identici dalla volontà. che come subbiettiva è essa stessa codesta nozione. a) La determinazione è primamente posta nella determinantesi volontà come per se stessa; è questo un distinguersi da se stessa, è un contenuto che essa si dà. Tale è la prima negazione, il cui formale limite è una legge posta dal subbietto. B) Ma questo limite per se stesso è l'infinita riflessione in se; ed il volere, a toglier siffatto limite, si fa l'attività che trasporta tal contenuto dalla subbiettività all' obbiettività in un immediato Esser determinato, γ) La semplice identità con se della volontà, in questa opposizione, è il contenuto in ambi uguale ed indifferente a fronte della disegnata differenza di forme: vo' dir lo scopo.

## 110.

Questa identità di contenuto consegue la sua ultima propria determinazione nell'ordine morale; ove la libertà è per sè questa identità della volontà con sè:

a) Il contenuto, come mio, è così per me determinato, che esso nella sua identità racchiuda la mia subbiettività per me non solo come mio scopo interno, ma anche in quanto ha conseguito l'estrinsera obbiettività. Dilucidazione. Il contenuto della volontà subbiettiva o morale racchiude una propria determinazione, ed è che debba, anche quando raggiunga la forma di obbiettività, debba sempre racchiudere la mia subbiettività; tal che il fatto ha un valore solo in quanto è da me determinato, in quanto è il mio disegno, la mira mia. Quel dippiù, clie non istà nella mia subbiettiva volontà, non lo riconesco io come mio nell'esterno, ove non vo' ritrovare se non la mia subbiettiva coscienza.

### 111.

b) Ji contenuto, che racchiude una specialità, desunta dovunque si veglia, come contenuto della volontà riflessa in sè nella sua determinazione epperò a sè identica ed universale, a) ha in sè la determinazione di essere corrispondente alla volontà, che è in sè, ossia d'aver l'obbiettività della nozione; p) e poiche la subbiettiva volontà, come quella che è per sè, è ancor, formale ( § 108 ), essa non è che un postulato, epperò racchiude anche la possibilità di non esser corrispondente alla nozione.

## 112.

- c) Serbando io la mia subbiettività nell' effettuazione dello scopo mio, vengo, nell'obbiettivario, a togliere questa subbiettività come immediata, epperò come inai individuale. Ma l'estrinseca subbiettività, così con me identica, è la volontà altrui (g 73). Il fondo dell'esistenza della volontà il subbiettività (g 106), e la volontà di un altro, la aliena esistenza che io do al mio scopo. L'effettuazione del mio scopo ha perciò in sè questa identità della mia e dell'altrui volontà; ha, cioè, un positivo rapporto alla volontà di un altro.
  - L'obbiettività dello scopo effettuato racchiude quindi in sè tre significati, ossia comprende in uno i tre momenti: d'esser q) un esterno immediato Esser determinato (§ 109), f) corrispondente alla nozione (§ 112), 7) ed universale subbiettività.

La subbiettività, che serbasi in questa obbiettività,  $\{a, a\}$  che lo scopo subbiettivo sia nuio, cosicché io mi vi rimanga un questi  $(\{a, 110\})$ ,  $\{a, e, r\}$  et a subbiettività si fondi nel momento dell'obbiettività. L'apparenza e la finità della sfera morale  $(\{a, 10\})$  risulta dal perché queste determinazioni, diverse nel principio morale, son riunite per contraddiris: lo sviluppo di tal principio è lo sviluppo di tali contraddizioni e delle loro soluzioni, che intrinsecamente non ponno essere se non relative.

Dilucidazione. Si è detto del dritto formale, ch' esso non racchiuda se non proibizioni; e che l'azione esattamente giuridica ha solamente una negativa determinazione in riguardo alla volonta altrui. In fatto di morale, al contrario, la determinazione della mia volontà in rapporto alla volontà altrui è positiva; val dire che la subbiettiva volontà ha come intrinseca quella, che è in sè volontà, in ciò che realizza. In essa si presenta un'effettuazione, ossia un cangiamento dell'Esser determinato; il che ha un rapporto alla volontà di un Altro. La nozione della moralità è l' intrinseco rapporto della volontà verso se stessa. Ma non solo la volontà, bensi anche l'obbiettivarla ha in sè la determinazione di togliere l'individuale volontà in se stessa; onde tolta la determinazione dell' unilateralità, van poste due volontà ed un positivo reciproco rapporto delle medesime. Nel Dritto nulla importa se la volontà di un Altro possa qualche cosa sulla volontà mia, la quale si dà, nella proprietà, un Esser determinato. In morale, al contrario, si tratta anche del benessere altrui; e questo positivo rapporto si fa qui strada.

# 113.

L' estrinsceazione della volontà, come subbiettiva o morale, è azione. L'azione racchiude i cennati rapporti  $\omega$ ) d'esser da me conciuta nella sua esteriorità tome mia  $\omega$ ,  $\beta$  d'esser l'essenziale rapporto alla nozione, come ad un da farsi, ed  $\gamma$ ) alla volontà altrui.

L'estrinsecazione della volontà morale è azione. L'Esser

determinato, che la volontà si dà nel dritto formale, sta in una cosa immediata; è esso stesso immediato; non ha un espresso rapporto alla nozione, diversa dalla subbiettiva volontà e non opposta alla stessa; ne ha rapporto con la volontà altrui; l'inibizione di dritto nella sua determinazion fondamentale non è che una proibizione (2 38). Veramente il contratto e l'ingiustizia cominciano ad avere un rapporto alla volontà di un altro: ma il consenso che ha luogo nel contratto fondasi sull'arbitrio; e l'essenzial rapporto che in esso si avvera con la volontà altrui, giuridicamente è il negativo, consistendo nel serbare la mia proprietà, quanto al prezzo, e nel lasciare ad altri la sua. Vien quindi in considerazione il delitto, in quanto provviene dalla volontà subbiettiva, secondo le forme e guise che ha nella sua Esistenza. L'azione giuridica (actio), in quanto non a me imputabile secondo il suo contenuto determinato da prescrizioni, racchiude un momento dell'azione propriamente morale. ma in maniera estrinseca, L'azione davvero morale è, dunque, un lato diverso della stessa, in quanto giuridica.

## 114.

- Il dritto della volontà morale presenta tre facce:
- a) Il dritto dell'azione è astratto o formale, in quanto che, portata all'immediato Esser determinato, il suo contenuto è il mio, è disegno della volontà subbiettiva.
- b) La specialità dell'azione è il suo intrinseco contenuto, che α) quale per me è determinato nel suo universal carattere, forma il merito dell'azione, e la mira secondo la quale ha per me valore: β) e quale specifico scopo del mio particolare subbiettivo Essere determinato è il Benessere.
- c) Questo contenuto, come intrinseco, tanto nella sua universalità, quanto nell'elevarsi all'obbiettività che è in sè e per sè, è l'assoluto scopo della volontà, il Bene, nella sfera della riflessione al-

l'opposto della subbiettiva universalità parte del male, parte della coscienza morale (1).

Bilucidazione. Ógni azione, per esser morale, debbe concordare col mio disegno; imperochè il dritto della volantà morale sta nel riconoscer nell' Esser determinato dell' azione sol quello che è nell'interno disegno. Il disegno importa che l'esterna volontà sia anche in me come interna. Al contrario, nel secondo momento è quistione della mira dell' azione, cioè del merito dell'azione relativamente a me: Il terzo momento, non è puramente relativo, ma costituisce l'universale merito dell'azione, il Bene. Il primo aspetto dell' azione è quello del disegno, dell'esser determinato, e del fatto: il secondo sta tra ciò che è esternamente come volontà universale, e l' intrinseca speciale determinazione: il terzo importa che la mira sia l'universal contenuto. Il Bene è la mira elevata alla nozione della volontà.

## SEZIONE PRIMA.

IL DISEGNO E LA COLPA.

# 115.

Il finito della volontà subbiettiva, nell'immediato dell'azione, consiste nel presupporte, per agire, un esterno obbietto con moltiplici circostanze. Il fatto apporta un cangiamento nell' Esser determinato che ne sta dinnanzi; e la volontà ne è incolpabile, in quanto appone l'astratto predicato mio all'Esser determinato ch'essa cangia.

Un avenimento, una evenienza è una concreta estrinseca realtà, che, perciò, ha in sè indefinite circostanze. Ogni singolo momento, che si mostra qual condizione, motivo, causa di tal circostanza, e che però la fa sua, può riguardarsi come in-

<sup>(1)</sup> Per distingüere Bewusstsein, consapevolezza, da Gewissen, fondo della coscienza. uso per questa l'espressione di coscienza morale.

Il traduttore.

colpabile di quella, od almeno averne una parte di colpa L'intelletto formale in un'evenienza complicata (p. c. nella rivoluzione francese) può scegliere tra innumerabili circostanze, cui addossarne la colpa.

Dilucidazione. Mi può essere addebitato ciò che io ho posto nel mio disegno; ed è a ciò che nel delitto si attende. Ma nell'incolpare si fa un gjudizio al tutto estrinseco sul se io ho fatto oppur no qualche cosa. Però l'esser io in colpa di qualche cosa non fa che questa debba essermi imputata.

### 116.

Le cose di cui son proprietario, come esterne, operano e stanno in moltiplici relazioni, quale può essere anche il caso di me stesso come corpo meccanico o vivente. Se queste cagionano danno, non e veramente mio proprio fatto. Pure ciò ricade, più o meno, a mio carico, mentre quelle cose son mie; epperò più o meno son soggette alla mia signoria ed attenzione.

### 117.

La stessa agente volontà, nel suo scopo indiretto al presente Eser determinato, ha il concetto delle circostanze del medesimo. Ma mentre quella è finita in forza di tal presupposto, l'obbiettiva apparenza è accidentale, e può racchiudere qualche altra cosa che non si trova nel concetto. Intanto il dirtito della volonià è di riconoscere la sua azione nel fatto, ed avere in colpa sol quello che è presupposto nel suo scopo, e che sta nel suo disegno. Il fatto non può calcolarsi che come colpa della volonià : il che dà il dritto di conoscerio.

Dilucidazione. La volontà ha presente un Essere determinato su cui agire; ma a ciò fare è d'uopo un concetto dello stesso; e solo io ho vera colpa in quanto che il presente Esser determinato è a mia conoscenza. La volontà è finita poichè ha un tal presupposto; od anzi, poichè è finita, ha un tal presupposto. In quanto che io voglio e penso razionalmente, non sono in questa condizione finita;
perocchè l'obbietto sul quale agisco non è un Altro a riguardo mio:
ma il finito ha in sè confini e limite. Io ho a me di contro un Altro,
he è un accidentale, un necessario meramente estrinseco, e che può
esser a me corrispondente o da me diverso. Io però sono quello che
sono in rapporto alla mia libertà; edi fiatto è colpa della mia volontà,
in quanto che io ne so qualche cosa. Edipo che uccidea sno padre senza saperlo non è imputabile di parricidio; ma ne'vecchi codici uon si
calcolava tanto il subbiettivo quanto oggi. Per questo, presso gli antichi, surgevano gli asili, in dove i fuggitivi veniano accolti e protetti dalla vendetta.

#### 118

L'azione inoltre, tradotta all'esterno Esser determinato, che si sviluppa da tutti i lati in estrinseza necessità giusta la sue relazioni, ha moltiplici conseguenze. Le conseguenze, come forme speciali, 
che hanno per anima lo scopo dell'azione, sono proprie (pertinenti 
potenze esterne, che si raggruppano ben altrimenti di quello che lo 
scopo è in sè, e che la spingono alle più strane non previste conseguenze. Onde il dritto della volontà è d'esser in colpa sol per le prime conseguenze, che sono nel suo disegno.

Non può determinarsi quali sieno conseguenze accidentali e quali necessarie; perocche l'intrinseca necessità nel finito si presenta come necessità estrinseca, come un rapporto reciproco di cose individuali, che, per la loro fermezza ponno convenire indifferentemente ed estrinsecamente. La massima: Nelle azioni trascurate le conseguenze; e l'altra: Giudicate le azioni dalle loro conseguenze per fare, a norma delle stesso, quello che è giusto e buono; queste massime vengono dall'intelletto astratto. Le conseguenze, come proprie immanenti forme speciali dell'acione unapitistano la loro natura e non sono altro che essa stes-

sa: onde l'azione non può smentirle o rinnegarle. Ma viceversa è da comprendersi in questa anche l'estrinseche costrizioni e le accidentali evenienze che non vanno con la natura dell'azione. Lo svilupno della contraddizione racchiusa nella necessità del finito, nell' Esser determinato, è il fondersi della necessità con l'accidentalità, e viceversa. Agire significa, da questo lato, darsi in balla di simil legge. Di qui deriva che se l'azione non ha cattive conseguenze, essa si manda buona al delinquente: come non tiene una buona azione, se ha poca o nessuna conseguenza: mentre le conseguenze compiutamente sviluppate vanno a carico del malfattore. La coscienza eroica in quella ingenuità che si scorge nell'Edipo od altre antiche tragedie, non era giunta alla riflessione della differenza tra fitto ed azione, tra esterna accidenza e disegno o scienza delle circostanze; nè sapea procedere allo sminuzzamento della conscguenza; ma si addebitava la colpa come risultava dal fatto intiero.

Dibucidazione. Poiché io non riconosco se uon quello che era il mio concetto, si ha il passaggio alla mirra. Voglio dire che può addebitarmisi ciò che io conosco delle circostanze. Intanto vi son conseguenze necessario che si rannodano ad ogni azione, quandanche in ne produca una sola ci immediata; e quelle son l' universale che l' azione ha in sè. Le conseguenze che pessono venir impedite, io non posso prevederle; ma fa d' nuojo che io conosca l'universale natura del fatto singolo. La cosa non e l'individa, bensi l'intiero che non si rapporta ai determinato della speciale azione, ma all'universale natura della stessa. Il passaggio dal disegno alla mira è questo che io conoscer dobba, non la sola mia singolare azione, ma l'universale che vi si rannoda. Questo universale da me voluto, venuto per tal via, è la mira mia.

SEZIONE SECONDA.

LA MIRA E 'L BENESSERE.

119.

L'esterno Esser determinato dell'azione è un complosso moltipià ce, che indefinitamente diviso in singolarità, può esser considerata quasi non toccasse, come l'azione, che una data singolarità. Però ir verità dell' individuo è l' universale; e la determinazione dell'azion on è per sè sioalta ad un'esterna individualità; bensi è il contenuta universale che racchiude in sè il moltiplice complesso. Il disegno, come provviene da un pensante, non racchiude solo la singolarità ma essenzialmente anche il lato universale, la mira.

Mira (Absicht) in tedesco esprime un' astrazione; in parti cioè l'universale (sicht, veduta), ed in parte il tor via un latspeciale della cosa concreta (Ab, tor via). La giustificazione per ragion d' intenzionalità ( mira ) è voler isolare uno de lat dell'azione e considerarlo come Essenza di quella. Il giudizio su di un'azione come esterno fatto, senza la determinazione de suo lato giusto od ingiusto, le impartisce un predicato universale, quale p. e. incendio, omicidio ec. La isolata determinazione della realtà esterna la mostra come estrinseco comples so, quale è appunto la sua natura. La realtà ne è tocca in ur sol punto, come l'incendio non tocca immediatamente che ur sol punto del legno (il che dà una proposizione e non un giudizio); ma l'universale natura di questo punto include la sua dilatazione. Nel vivente la cosa singolare non è immediata mente parte, ma organo; in cui l'universale esiste come tale cosicche nell'omicidio non viene ad offendersi un pezzo di carne come una cosa singola; ma in quella si offende la vita stessa. Dall' un lato la riflessione subbiettiva è quella che misconosce la natura logica della cosa singola e dell' universale, e

The Light

che si abbandona allo smembramento della realtà in cose singole e conseguenze: dall'altro lato la natura stessa del fatto finito racchiude tale distinzione di accidentalità. L' invenzione del dolus indirectus ha il suo fondamento in ciò che si è qui considerato.

Dilucidazione. È un caso, se in un azione ha luogo più o meno di circostanze: in un Incendio il fuoco può non accendersi; o vice-versa protendersi al di là di quello vorrebbe lo agente. Ciò nonpertanto non vi ha qui a far differenza di fortuna e sventura; perocchè l'uomo, agendo, dee abbandonarsi all'esteriorità. Un vecchio proverbio a buon dritto dice: La pietra lanciata dalla mano appartiene al diavolo Poichè agisco, io mi espongo alla sventura: questa ha un dritto su me, ed è l'Esser determinato dalla mia propria volonta.

### 120.

Il dritto della mira è che l'universale qualità dell'azione non sia in sè, ma conosciuta dall'agente, epperò posta nella sua subbiettiva volontà. Viceversa, il dritto all'obbiettività dell'azione, se vuolsi nomar così, è di considerarsi conosciuta e voluta dal subbietto come pensante.

Un simil dritto importa l'intiera o minima risponsabilità in quel che si fanno i fanciulli, i dementi, i pazzi ec. Ma poiché le azioni, per il toro esterno Esser determinato, racchiudono le accidentalità delle conseguenze; così il subbiettivo Esser determinato racchiude l'indeterminazione che si riferisce alla potenza e forza della coscienza e dell'assennatezza: tale indetermi-azione può avvenire anche, il rapporto alla demenza alla folia alla fanciullezza e pari circostanze; le quali sole tolgono il carattere del pensiero e della libertà, e fan considerare l'agente come privo dell'onore di essere pensante e volontà.

## 121.

La qualità universale dell'azione è il moltiplice contenuto dell'a zione ridotto alla semplice forma di universalità. Intanto il subbiet to, come in sè riflesso, epperò opposto all'obbiettiva specialità di particolare, ha nel suo scopo il suo proprio particolar contenuto che è l'anima determinante l'azione. L'esser questo momento dell specialità dello agente racchiuso ed effettuato nell'azione, fa la su biettiva libertà nella sua più concreta determinazione, dà il dritto sub biettivo di trovar nell'azione il suo accontentamento.

Dilucidazione. Io per me, in me riflesso, sono diverso dall'este riorità della mia azione. Il mio scopo fa il determinato contenuto c questa: l'omicidio p. e. e l'incendio, come universali, non son già positivo contenuto mio subbiettivo. Se qualcuno ha commesso si mili delitti, se ne domanda sempre il perché. L'omicidio non si f per uccidere; ma bisogna che vi sia, perchè avvenga, uno special positivo scopo. E se anche si dica essersi ucciso ner libidine di san gue, questa libidine sarebbe il positivo contenuto del subbietto co me tale : ed il fatto sarebbe la soddisfazione di una simile voglia Il motivo di un fatto è, inoltre, quello che si chiama moralità ; questa significa e l'universale del disegno, e la specialità della mira Modernamente è invalso che circa le azioni si dimandi solo il mot. vo, mentre si chiede: Quest'uomo è di buone intenzioni ? fa egli suo dovere? Si vuol quindi scrutare i cuori, supponendo una vora gine tra l'obbiettivo dell'azione, e l'interno, cioè il subbiettivo de motivo. In tutti i casi deve indagarsi la determinazione del subbiel to: questi vuole qualche cosa che è radicata in lui: egli vuole accor tentare il piacer suo, soddisfare alla sua passione. Ma il buono giusto è tale non solo naturalmente, bensi è desso un contenut nosto dalla mia ragionevolezza : il far la mia libertà contenuto de voler mio è una mera determinazione della mia stessa libertà. L vista più altamente morale è, quindi, trovar accontentamento ne l'azione, e non arrestarsi ad una separazione della coscienza uman dall' obbiettività del fatto. Questa maniera d' intenderla ha pur la sua epoca nella storia del mondo come in quella degl'individui.

#### 199

Per detta specialità l'azione ha per me un pregio subbiettivo, un interesse. A fronte di questo scopo, la mira, giusta il contenuto, è l'immediato dell'azione trasportato ad esser mezzo nel suo ulteriore contenuto. In quanto tale scopo è finito può divenir mezzo per altra mira; e così indefinitamente.

#### 123.

Pel contenuto di questo scopo si manifesta «) la formale attività, consistente in ciò che il subbietto sia con la sua attività là dove scorge il proprio scopo e ne venga spinto; perocche gi uonini vogiono essere attivi quandunque s'interessano o debbono interessarsi per cose proprie. A) L'ulteriore determinato contenuto ha la libertà subbiettiva ancora astratta e formale nel suo naturale subbiettiva estabbiettiva contenuto ha la ribertà esser determinato, formolato in bisogni inclinazioni passioni opinioni fintasie ecc. L'accontentamento di questo contenuto è il Benessero essia la felicità, tanto nella sua particolare determinazione, quanto nell'universale, scopo del linito.

Qui, (§ 108) nella relazione, per la quale il subbietto determinato alla differenza vale come speciale, si fa strada il contenuto della volontà naturale (§ 11), non quale essa è immediatamente, ma come pertinente alla volontà in sè riflessa, elevata allo scopo universale del benessere e della felicità, al punto del pensiero riflessivo, che non comprende la volontà nella sua libertà, bensì quasi un che naturale e dato al di sopra del suo contenuto, come a'tempi di Creso e Solone.

Diluciduzione. Le rintracciate determinazioni della felicità, non son le determinazioni della libertà, il cui vero proprio scopo è il

Bene. Qui può farsi la quistione: Ma l'uomo ha un dritto a propoi un non-libero scope tale, che si fondi sull'esser subbietto vivente? N. accidentalmente ma in forza di ragione l'uomo è un vivente; e pe ciò ha egli dritto di porsi a scopo i suoi bisogni. Non è un'indegr tà se qualcuno viva, e non abbia un obbietto più speciale in cui sister possa. Per l'elevazione di ciò che si prova ad un che gener to da se stesso, si ottiene la sfera superiore del Bene; la cui dive sità non incliude l'incompatibilità dell'uno e dell'altro lato.

#### 124.

Poiché il subbiettivo accontentamento dell'individuo, compreso riconoscimento di sè nell'onore e nella gloria, va racchiuso nell'a fettuazione dello scopo che vale in sè e per sè; è una vuota opinio intellettuale quella condizione supposta da ambi, che in esso si vog e si raggiunga sol ciò che si la nell'intenzione; quasi che gli sco tobbiettivo e subbiettivo si esculdessero a vicenda nella volontà. I è peggior opinione il considerare qual' essenziale intenzione del agente il subbiettivo accontentamento, quale si presenta in un'ope ompinta; ritenendo lo scopo obbiettivo qual mezzo per raggiung quello. Il subbietto è la serie delle sue azioni. Se questa è una s rie di vili produzioni, anche la subbiettività del volere è vile; cor al contrario l'interna volontà dell'individuo è di sostanzial natur se tale è la serie de'suoi fatti.

Il dritto di cercare il proprio accontentamento, insito a specialità del subbietto; ossia il dritto della subbiettiva libtà forma il punto cardine della differenza dell'antichità e c tempi moderni. Questo dritto, uella sua illimitazione, è espres nel Cristianesimo, che ne la fatto l'universale effettivo principi di una nuova forma del mondo. Le ultime forme sue speciali s no l'amore, il romantico, lo scopo della eterna beatitudine di l'individuo ec. come pure la moralità e la coscienza morale, le altre forme, che in seguito si sono da una parte costitu come principii della società civile e come momenti del gover

politico; e dall'altra si sono manifestate nella storia, specialmente dell'arte, della scienza e della filosofia. Questo principio della specialità è senza meno un momento della contraddizione, identico con l'universale per lo meno tanto quanto dallo slesso diverso. Ciò nonpertanto l'astratta riflessione fissa questo momento nella sua differenza ed opposizione contro l'universale, ed apporta in morale una veduta, che si perpetua come lotta, come pugna contro il proprio accontentamento; costringendo a far con ripugnanza ciò che il dovere impone. Tale intendimento immette nella storia quella veduta psicologica, per la quale si rimpiccioliscono e si depreziano tutte le grandi gesta, tutti i grandi uomini, perciocche si ritengon per se cattive le inclinazioni e le passioni, quali la gloria l'onore ed altre, che trovano il loro accontentamento nella sustanziale attività, e che formano le precipue mire e le molle prepotenti dell'azione. Pretendesi che quando le energiche imprese han partorito qualche cosa di gigantesco nel mondo, onde all'agente ne è derivata potenza onore e gloria, la grandezza del fatto non si appartiene all'individuo; cui non compete che la specialità estrinseca raggiunta, come quella che ha formato lo scopo ed il solo scopo di lui. Tali riflessioni attenendosi al subbiettivo de' grandi uomini , poichè in quello stanno, trascurano, per tale egoistica vanità, il sostanziale del fatto loro, Una tal maniera di vedere fa che nessuno sia grand'uomo innanzi al suo psicologico cameriere, non perché quegli non possa essere un eroe, ma perché questi è un cameriere.

Dilucidazione. In magnis voluisse sat est significa che bisogna voler qualche cosa di grande, ma che bisogni del pari aver potenza di effettuarla; senza di che quello sarebbe un voler nullo. Gli allori della nuda volontà ha secche foglie, che non verdeggeranno mai.

## 125.

Il subbiettivo con il particolar contenuto del Benessere sta qual

volontà che è in sè, in sè riflessa, ed infinita in rapporto all' universale. Questo momento, anche posto in tale particolarità, è altresì il Benessere altrui; e, nella perfetta del tutto vuota determinazione, il Benessere di tutti. In conseguenza è scopo essenziale e dritto della subbiettività il Benessere di molti altri particolari. Ma in quanto non è ancor determinato coue quel dritto che è in sè e per sè universale, diverso da simile particolar contenuto, questi scopi particolari diversi ponno ragguagliarsi a quello, ed anche no.

#### 126.

La mia specialità, come l'altrui, è soprattutto un dritto, in quanto io son libero. Ma esso non può concepirsi in contraddizione del suo sostanzial fondamento; onde la mira del mio Benessere od anche del Benessere altrui (che allor dicesi morale) non può giustificar un azione ingiusta.

È un rovinoso vezzo odierno quello di rendere interessant le ingiuste azioni per via delle mire morali, e presentare favorevolmente i cattivi soggetti e on la tinta di un voluto buon cuore, tale cioè che desideri il suo benessere ed anche un po' quello degli altri. Un tal vezzo in parte è nato dal periodo del buon cuore precedente a Kant, e formà p. e. la quintessenza delle conosciute commoventi drammatiche rappresentazioni; in parte si è rinfocolatio in più spiritate forma, pouendo la coscienza e l'entusiasmo, cioè la particolarità come tale, a criterio del giusto del razionale e dell' ottimo; di tal che il delitto el i pensieri che vi guidano per quanto più grette vuole incidenze e stolte opinioni, tanto più sarebbero giuste razionali ed ottime, poliche provvengono dalla coscienza e dall' entusiasmo. (Vedete pel resto le o sserv. al § 140).

Qui bisogna considerare il punto dal quale si riguardano il dritto di il Benessere, quello cioè di dritto formale, e di speciale benessere dell' individuo. Il così detto Benessere universale, il Benessere dello Stato, cioè il dritto del reale spirito concreto è di tutt'altra sfera: in questa il dritto formale è un momento subordinato, al par che il Benessere particolare, e la felicità degl'individui. Si è già avvertito come sia uno de' più frequenti svarioni dell'astrazione il riguardare il dritto privato come il privato benessere, e farlo valere in sè e per sè a fronte dell'iniversale dello Stato.

Bilucidazione. Ha qui luogo quella famosa risposta data ad un libellista che dicea: Il faut donc que je vive: la risposta suonava: Lo n'e mois pas la nécessité. La vita non è una necessità a fronte della libertà. Quando S. Crispino rubava i cuoi per farne delle scarpe a poveri, l'azione era morale ma ingiusta, epperò di nessun valore.

## 127.

La specialità degl'interessi della volontà naturale, compresa nella sua semplice totalità, è il personale Essere determinato, come vita. Questa, nell'estremo periglio, e nella collisione con la giuridica proprietà di un altro, ha il dritto della necessità (non equità, ma dritto); imperocche da un lato sta l'infinita perdita dell'Esser determinato, epperò la totale perdita del dritto; mentre dall'altro lato sta la ofiesa di un singolare limitato Esser determinato della libertà; nella quale offiesa va insieme riconosciuto il dritto, come tale e la capacità di dritto dell'offeso in questa proprietà.

Dal dritto della necessità nasce il beneficio della competenza, pel quale dall'avere del creditore sono rilasciati al debitore gl'istramenti di lavoro, que'di coltura de'campi, le vestimenta, e quegli altri beni considerati come inservienti alla possibilità di una sufficiente nutrizione.

Dilucidazione. La vita, come l'insieme di ogni scopo, ha un dritto contro l'astratto dritto. Quando p. e. solo col rubare un pane si può mangiare, senza meno la proprietà di un uomo è con ciò offesa; ma sarebbe ingiustizia il ragguagliare questa azione ad un ordinario furto. Se non si concedesse ad un uomo, che perioda nalvia, il far quel furto; questo nomo si dichiarerebbe senza dritto; e gli sarebbe negata l'intiera libertà, poichè gli s'interdirebbe il vivere. Certamente per assiciurar la vita bisogna molto; onde, in rapporto al futuro, dobbiamo andare incontro a molto. Ma egli è necessario vivere ora: il futuro non è assoluto e rimane a discrezione delle accidentalità. Quindi se la necessità dell' immediato presente può giustificare un' ingiusta azione, l'estenderla al di là sarebbe andare incontro ad una ben forte ingiustizia; cioè all' intiera negazione dell'Essere determinato della libertà. Il beneficium competentiae ha suo luogo, perocchè ne rapporti di parentela o vicinato, sta il dritto di desiderare, che nessuno venga sagrificato interamente al dritto.

## 128.

La necessità manifesta la limitazione ed imperò l'accidentalità del dritto, al par che del Benessere, cioè dell'astratto Essere determinato della libertà, che è come l'esistenza della persona particolare e la sfera della volontà speciale senza l'universalità del dritto. Con ciò è poste la sua uniateralità el idealità, per essere determinato in esseso nella nozione. Il dritto (§ 106) ha il suo Essere determinato nella speciale volontà; e la subbiettività nella sua comprensiva specialità e l'Essere determinato della libertà (§ 127), in quanto che è l'universalità della libertà quale infinito rapporto della volontà a se stessa. L'uno e l'altro momento, in se integrati, nella loro veria, nell'identità loro, ma in pari tempo nel reciproce relativo rapporto, costituiscono il bene come l'universale compiuto e per si determinato, e la coscienza morale come l'infinita subbiettività in se consegnue e determinante il contenuto.

The Lange

#### SEZIONE TERZA.

#### IL BENE E LA COSCIENZA MORALE.

#### 129.

Il Bene è l'Idea, come unità della nozione della volontà, e della particolare volontà; in cui, sparita la propria fermezza del dritto a stratto, del Benessere, della subbiettività del conoscere, e dell'accidentalità dell'estrinsco Essere determinato; questi vi son compresi e serbati. Tale è la libertà realizzata, l'assoluto scopo del mondo.

Bilucidacione. In egni grado vi ha l'Idea; ma i primi la contengono in forma astratta. Così p. c. l' lo come personalità è l' Idea, ma in forma astrattissima. Il Bene è quindi la più determinata Idea; l'anità della nozione della volontà, e della particolare volontà. Non è desso un astratto dritto, ma un contenuto pieno, il cui valore fa il dritto al par che il Benessere.

## 130.

Il Benessere, come Esser determinato della particolare volontà, non ha per sè valore in questa Idea; ma sol come Benessere universale, ed essenzialmente universale in sè, valdire secondo libertà. Il Benessere senza dritto non è Bene. Così pure senza Benessere non Bene il dritto; fat justitia, purchè non siegna che pereat mundus. Il Bene dunque, come la necessità, per esser reale nella volontà particolare e come sostanza della stessa, ha l'assol uto dritto contro l'astratto dritto della proprietà ed il particolare scopo del Benessere. Ciascuno di questi momenti, in quanto diversi dal Bene, non ha valore se non a misura che gli corrisponda e gli sia sub-ordinato.

#### 131.

Anche per la volontà subbiettiva il Bene è il mero essenziale; e quella ha valore e merito in quanto si attagti al Bene nelle sue mire e vedute. In quanto il Bene è sol l'astratta Idea del Bene, la subbiettiva volontà non vi è compresa; non è posta allo stesso corrispondente, e sta in un rapporto con quello, tale che il Bene sia il sostanziale per se stesso, cui la volontà deve mettersi a scopo e compiere; mentre dall'altro lato, il Bene sol nella volontà subbiettiva ha il mezzo per realizzaria.

Dilucidazione. Il Bene è la verità della volontà particolare; ma la volontà sta in ciò in cui si pone: non è dessa dal sorger suo buona, hensì hisogna che si travagli per farsi tale. D'altra banda il Bene, senza la subhictitiva volontà è un'astrazione senza realtà, cui non può avere che per mezzo di quella. Lo sviluppo del Bene inchiude quindi tre gradi: 4) Che il Bene sia per me, come volitivo, la volontà particolare, e che io lo conosca: 2) Che si dica cosa sia bene, e se ne sviluppino le speciali determinazioni: 3) Che il Bene per sè, la specialità del Bene si determini come l'infinita subbiettività che è per sè. Questa intrinseca determinazione è la coscienza morale.

#### 132.

Il dritto della subbiettiva volontà si è che vegga, qual bene, quello che dee riconoscere come valevole; e che gli venga imputata come giusta od ingiusta, buona o malvagia, legale od illegale, un'azione (come scopo esternamente obbiettivato) secondo la conoscenza del merito, che ha nell'obbiettività.

Il Bene è precipuamente l'Essenza della volontà nella sua sostanzialità ed universalità; la volontà nella sua verità; onde non è che nel pensiero e pel pensiero. L'opinare che l'uomo non possa conoscere il vero; che si culli con apparenze; che il pensiero metta in iscacco la buona volontà; questo ed altri simili concetti tolgono alla spirito il valore e merito intellettuale al par che morale. Il dritto di non riconoscere quello che Io, come ragionevole, non veggo, è il più alto dritto del subbietto; ma perchè formale per la sua subbiettiva determinazione ; contro allo stesso sta fermo nel subbietto il dritto della ragione, come obbiettivo. Per la sua formale determinazione, la mia veduta è capace tanto di esser vera , quanto erronea , e di opinione, Nell' ordine puramente morale, è proprio della speciale subbiettiva fantasia che l' individuo protenda la sua vista a quel dritto. Io posso riputare qual subbiettivo dritto, qual requisito, il crearmi un dovere su buoni motivi, l'averne convincimento, ed, oltre a ciò, riconoscerli nella loro nozione e natura. Intanto al dritto dell' obbiettività non porta nocumento il pretendere, per l'accontentamento della mia convinzione del Bene, un'azione permessa o non permessa, e l'imputabilità in questo senso. Il dritto di vedere il Bene è diverso (§ 117) dal dritto del conoscere in rapporto all'azione come tale. Secondo questo, il dritto dell' obbiettività ha la forma di essere l'azione un cangiamento, che dovendo esistere nel mondo reale, vuol essere riconosciuta in questo, dovendo corrispondere a quello che in esso vale. Chi vuole agire in questa realtà, ha da sottoporsi alle leggi della stessa, e riconoscere il dritto dell'obbiettività. Per ugual modo lo Stato, obbiettività della nozione razionale, ha giusta facoltà di non tener conto, in fatto di bene e male, di ciò che ciascuno ritenga o rigetti secondo sua ragione, nè delle subbiettive vedute di giustizia o d'ingiustizia, nè de' requisiti che ciascuno dimanda per l'accontentamento della sua convinzione. In questo campo obbiettivo il dritto di vedere vale come veduta del legale o dell'illegale, giusta il dritto in vigore, e si limita al suo ultimo significato di essere cioè una conoscenza di quello che è per legge e perciò obbligatorio. Per la pubblicità della legge e per l'universale costume lo Stato toglie, al dritto di vedere, il lato formale e l'accidentalità per il subbietto, che tuttavia ha

questo dritto sul cennato principio. Il dritto del subbietto di conoscere l'azione nella determinazione di bene o male, di legale o d'illegale, importa pe' fanciulli per gl'imbecilli e pe' folli la minorazione o l'annullamento dell'imputabilità da questo lato. Però non si può stabilire un determinato limite per tale circostanza e per la imputabilità. Ciò nonostante quanto alla cecità istantanea, provvenientemente dall' urto delle passioni, dall' ebbrezza, e da ciò che si chiamano prepotenti sensibili impulsi (in quanto che si esclude ciò che si fonda sulla necessità ( § 120 )), ove si prenda a calcolo per l'imputazione e per la determinazione del delitto stesso e della sua punibilità, riguardando tali circostanze quasi fossero capaci a toglier via la colpabilità del delitto, ciò (vedi § 100 e 119. Osserv.)non farebbe në dritto në onore all'uomo; la cui natura, essenzialmente universale, non consiste ne in un astratto istante, nè in una singolarità di conoscenza. Al par dell' incendiario che appicca il fuoco, non a quel punto della superficie del casamento da lui tocco col tizzo, ma alla casa intiera; l'uomo, qual subbietto, non appartiene a questo solo istante od a questo isolato momento di concitamento, alla vendetta: nel qual caso, come un animale soggetto agli accessi di rabbia dovrebbe essere ammazzato a cagion della sua ferocia e pernicie. Perchė il delitto possa essere imputato al malfattore, non fa d'uopo che l'ingiustizia della sua azione e la punibilità della stessa, nell' istante del fatto, sia espressamente da lui concepita. Questa condizione che sembra serbargli il dritto della sua morale subbiettività, piuttosto gli nega l'insita intelligente natura, che nella sua attiva presenza non è connessa con la psicologica wolfiana forma di un concetto chiaro: e sol nel caso di un'illusione è così travolta da esser divulsa dalla conoscenza e dal fatto della singola cosa. La sfera, in cui pari circostanza può venir considerata onde minorar la pena, è una sfera diversa da quella del dritto, è quella della grazia.

#### 433

Il Bene ha col particolare subbietto il rapporto di essere l'essenziale della sua volontà, in cui però impone na obbligo. Poide la specialità è diversa dal Bene, o cade nella volontà subbiettiva, il Bene, da ultimo, ha sol la determinazione dell' universale astratta essenzialità, quella cioè del Dovere. In forza di questa determinazione il Dovere dee esser fatto solo perché Dovere.

Dilucidazione. L'Esseuzialità della volontà è per me dovere. Ove io non conosca altro se nou che il Bene è doveros, io mi arresto allo astratto dovere. Io debbo compiere il dovere, per ragion dello stesso; ed è la mia propria obbiettività, nel vero senso della 'parola, quella che compie nel dovere; adempiendo al quale io sono in me, e son libero. Il merito e l'altissimo principio della filosofia pratica di Kant è di aver l'isso questo significato del Dovere.

# 134.

Mentre l'azione per sé richiede uno speciale contenuto ed un determinato scopo, e l'astratto del dovere non racchiude nulla di simile; nasce, di conseguenza, la quistione: Cosa è il dovere? Non vi ha per questa determinazione null'altro a precisare se non che: Il dovere sta nel far giustizia e pel benessere, curando il benessere suo proprio ed il benessere nell'universal determinazione di benessere altrui (vedi § 119).

Dilucidazione. Fu questa medesima dimanda indirizzata al Criso, quando si volle da lui conoscere cosa farsi dovesse per conseguir la vita eterna: perocchè l'universale del Bene, l'astratto, non può realizzarsi come astratto; ed a questo fine fa d'uopo che consegua una specificazione.

### 135.

Queste determinazioni però non sono racchiuse nella determinazione del dovere; ma per essere ambe condizionate e limitate, apportano il passaggio alla più alta sfera dell'incondizionato, al dovere. In quanto il dovere nella coscienziosità morale è l'essenziale o l'universale della stessa, che rapportasi intrinsecamente a sè, il dovere resta l'universalità meramente astratta, ed ha a sua determinazione l'identità priva di contenuto, l'astratto positivo, ossia la mancanza di determinazione.

È tanto essenziale di assegnar il puro incondizionato determinarsi della volontà qual radice del dovere, in quanto che la conoscenza della volontà per la kantiana filosofia ha guadaguato il suo fermo fondamento e principio per il pensiero di sua infinita antonomia : rabbassando ( per la fermez-'za del principio morale, che non passa oltre alla nozione del buon costume) questo guadagno ad un vuoto formalismo, e la scienza morale ad una predica sul dovere per amor del dovere. Ben si può prendere dall'esterno una materia, e per quella giugnere a' particolari doveri; ma non si può arrivare alla determinazione de' particolari doveri, ponendo il dovere nella mancanza di contraddizione, nella formale armonia con sè : la quale non è altro se non il tener per ferma l'astratta indeterminazione : nè, quando si prenda a considerare un particolar contenuto di un'azione, si può in tal principio trovare il criterio del se doverosa sia. Per lo contrario, ogni azione ingiusta ed immorale può essere per tal via giustificata. La ulteriore forma, data per Kant di concepire come massima universale la capacità di un'azione da veramente il più concreto concetto di una circostanza, ma non racchiude per sè altro principio che quello della mancanza di contraddizione e della formale identità. Il non esservi proprietà porta tanto poco di contraddizione, quanto la non esistenza di questo o quel popolo, anzi il non vivere degli uomini. Quando per se venga fermamente presupposto che la proprietà e l'umana vita debbano essere e rispettarsi; allora è contraddittorio commettere un furto od un omicidio. La contraddizione non può avvenire che in qualche cosa, in un contenuto che sta presupposto come fermo principio. In rapporto a questo un' azione bisogna che armonizzi o sia contraddittoria. Ma il dovere, che fa d'uopo volere sol come tale, e non in forza di un contenuto, se formale identità, esclude ogni contenuto e determinazione.

Ho sviluppato nella Fenomenologia dello spirito le ulteriori antinomie e forme del perenne da farzi, di cui s'impaccia il puro moral principio de rapporti; il quale non può scioglierle, poichè non sorvola a questo da farzi.

Dilucidazione. Conveniamo the il principio della filosofia di Kant, presentando nella ragione il criterio del dovere, è molto elevato. Ma e' fa d'uopo rilevare qual difetto vi sia commesso. L'assioma: Guarda se la tua massima possa esser concepita come
universale, questo assioma sarebbe bunon, se noi àvessimo principii determinati su ciè che sia a farsi. Potto ho it eniami d'appresso ad un principio, questo dovrebbe poter essere anche la determinazione di una legge universale; tale che proposto un contenuto,
l'applicarvela sia agevole. Ma qui lo stesso assioma non preenta
nulla; ed il criterio, che debbe essere un'assenza di contraddizione, non effettua nulla; ed ove nulla vha, non può esservi neppur
contraddizione.

### 136.

In forza dell'astratto essere del Bene, l'altro momento dell'Idea, quello della particolarità, cade nella subbiettività; la quale, nella sua universalità in sè riflessa, è in sè l'assoluta consapevolezza di se stessa, la particolarità che pone se medesima, determinandosi e risolvendosi. Questa è la coscienza morale.

Dilucidazione. Si parli pure altamente del dovere morale , e se ne abbia un concetto ancor più grande tale che dilati il cuore; esteso alla sua determinazione addiviene insoddisfacente, poichè lo spirito esige una specialità cui è attagliato. Per converso, la cosienza morale è quella profonda intrinseca solitudine, nella quale ogni esteriorità e limitazione scompare, essendo il perfetto ricon-

centrarsi in se stesso: l'uomo, come coscienza morale, non è vinco lato da scopo speciale; e questa è una sublime posizione del mono moderno, che per lo primo è giunto a simile coscienza, a tale concer trarsi in sè. I sensuali trascorsi periodi si trovavano dinnanzi un'esta riorità data come religione o dritto; mentre la coscienza morale conosce come pensiero, e trova che questo mio pensiero solo è pu me obbligatorio.

### 137.

La vera coscienza morale è l'intenzione di voler quello che in s è bene. Essa ha dunque ferme massime, che son per lei determ nazioni obbiettive e doveri morali. La verità non distinguesi da que sto suo contenuto, se non qual lato formale dell'attività del volere che, come tale, non ha proprio contenuto. Ma l'obbiettivo sistem di queste massime e doveri, e l'unione con lo stesso della subbietti va conoscenza, si presenta nel principio del Buon costume. Nel for male ordine morale la coscienza morale non la obbiettivo con tenuto, epperò è per sè l'infinita formale consapevolezza di se sas, ed in conseguenza la consapevolezza di questo subbietto.

La coscienza morale esprime l'assoluta autorità della co scienza subbiettiva, sita nel riconoscere in sè e da se stessa ci che sia giusto e doveroso, e non riconoscer altro, se noi quello ch'essa conosce tale; ritenendo che davvero sia giu sto e doveroso ciò ch'essa così conosce e vuole. La coscien za morale, essendo l'unità della subbiettiva conoscenza e de ciò che è per sè, è un santuario, cui sarebbe misfatto profa nare. Se però la coscienza di un indivituo determinato si corrispondente a questa idea della coscienza morale; se ciò ch quella ritieno o spaccia per bene sia in realtà tale; questo s'arvista dal contennuó di ciò che si crede bene. Ciò che é giusto e doveroso, essendo per sè ed in sè il razionale della determinazioni della volontà, sta essenzialmente, non come par ticolare proprietà di un individuo, pè in forma di sentimento.

di altra individuale, cioè sensibile, conoscenza; ma in determinazioni di pensiero e di universale valdire nella forma di leggi e massime. La coscienza morale è perciò soggetta a questo giudizio sulla sua verità o falsità; e l'appellarsi solo a se stessa sta contro al suo esser regola di una condotta razionale e che per sè valga di universale. Le Stato quindi può misconoscere la coscienza morale nella sua propria fomna di conoscenza subbiettiva; come in iscienza han poco valore le subbiettive opinioni, le nude asserzioni, e l'appellarsi ad opinioni subbiettive. Ciò che nella vera coscienza non si distingue, sono la determinante subbiettività della conoscenza e del volere : che si separano dal vero contenuto e ponno porsi per sè, rabbassando quello ad una forma ad un' apparenza. Il doppio senso in rapporto alla coscienza morale provvien da ciò, che quella nel presupposto significato della identità della conoscenza e volere subbiettivi e del vero bene sia considerata e riconosciuta come santa, ma insieme come la subbiettiva riflessione della coscienza in sè; onde per essere autorevole si richiede che la cennata identità le convenga solo in forza del contenuto in se e per se razionale.

Nell'ordine morale, in quanto diverso da quello del costume, non ha luogo se non la formale coscienza morale; e la vera si è cennata per fissarne la differenza, e per allontanare il possibile inganno, che là, ove si tratta della formale coscienza morale, s' intendesse parlare della vera, racchiusa nel sentimento d'onestà, di cui si parle rà appresso. La coscienza religiosa appartiene a tutt'altra sfera.

Dilucidazione. Parlandosi di coscienza morale si potrebbe agevolmente pensare che questa, a causa della sua forma di astratta interiorità, fosse già la vera in sè e per sè. Inlanto la cossienza morale, in quanto vera, è il determinarsi a volere sol quello che è in sè e per sè buono e doveroso. Qui però si tratta dall'astratta coscienza morale, la quale, senza il suo obbiettivo contenuto, è l'infinita consupevolezza di se stessa.

#### 138

La subbiettività, quale astratta determinazione e mera consapevolezza di se stessa (per essere la potenza giudicatrice che determina da sè ciò che v' ha di hene in un contenuto, potenza che presta realtà a ciò che si è concepito come bene)rende vana ogni determinazione di dritto di dovere e di Essere in sè determinato.

La coscienza che è pervenuta a questa assoluta riflessione, vi si conosce come tale da non potere nè dover sopportare le determinazioni presenti e date. Come universale forma della storia, in Socrate, negli Stoicis i trova il desiderio di cercar di conoscere e determinare in sè cosa fosse giusto e buono, in conce quando ciò che secondo la reallà ed i costumi era giusto e buono, non potea soddisfare le volontà più sane, quando l'attualità del mondo della libertà, sfiduciosa di sè, non si stava a ciò che valea di dovere, e cercava nell'ideale interiorità l'armonia perduta nella realtà. Allorché la coscienza ha così compreso e conseguito il suo dritto, si porta alla valutazione del contenuto cl'essa si dà.

Dilucidazione. Considerando noi questo svanire di dritto e doveri, cni fa d'uopo che la semplice nozione della coscienza da sè produca, veniamp a conchiuderne che dritti e doveri sono un nulla innanzi al pensiero, limitati , ed in nessun modo assoluti. Intanto la subbiettività , quando ha reso vano ogni contenuto, ha la forza di riprodurlo dal suo seno. Ogni cosa che surge ne costumi, per questa forza dello spirito , tramonta. Senonchè questo principio ha il difetto di essere astratto. Quando io riconosca nella mia libertà la mia sostanza, io più non agisco e resto inerte. Se mi movo ad agire, vo' in cerca di massime, mi afferro a determinazioni; ma esigo che sian dedotte dalla nozione della libera volontà. Se però da un lato è giusto il render vano e dritto e dovere nella subbiettività, dall'altro è ingiusto il non riprodurre un tale astratto fondamento.

Solo in tempi, ne' quali la realtà è una stupida esistenza vacua di spirito e valore, allora soltanto si concede all'individuo di ripiegarsi dalla realtà all'interna vita. Socrate surse ne' tempi corrotti dell'ateniese demucrazia; egli maledisse a ciò che esisteva, e s'incentrò in sè per ricercarvi il giusto ed il buono. Anche a di nostri l'osservanza dell' ordine stabilito è menomata, e l'uomo vuole riconoscer da sè ciò che aver debba valore per la sua volontà.

#### 139

La coscienza nella vanità di tutte le delerminazioni, già per loi valevoli, e nella pura intriroità della volontà, ha la possibilità, di far prevalere sull'universale il principio della propria specialità, che è arbitrio, realizzandolo per via di azioni. —Essa con ciò si fa malvagia.

La coscienza morale come formale subbiettività salta a piè pari nel male. La moralità e la malizia, ambe hauno lor radice nella coscienza che è per sè, per se conosce e risolve.

L'origine del male sta nel mistero, cioè nella speculativa della libertà, nella necessità che ha questa di uscire dalla naturalezza della volontà ed esserle intrinsecamente opposta, È la naturalezza della volontà, che qual contraddittoria di se stessa e con sè incompatibile viene ad esistere in quell'opposizione; mentre la specialità della volontà si determina come male. Vale a dire che la specialità, quasi raddoppiandosi, fa qui l'opposizione della naturalezza all' intrinseco della volontà; questa, in tal contrapposto, è un relativo e formale Esser per sè, che può trarre il suo contenuto sol da' bisogni, dagl' istinti, dalle tendenze ecc. determinazioni della volontà naturale. Si dice che questi bisogni questi istinti possano essere o buoni o malvagi. Ma poiché la volontà, in simile determinazione di accidentalità insite per natura in lei, fa determinazione del suo · contenuto la forma ch' essa ha in quelle, cioè la specialità; l'interiorità stessa della volontà è malvagia in quanto si contrappone all'universalità, all' intrinseco obbiettivo, al bene che sorge con la riflessione della volontà in sè, ed alla conoscitiva coscienza che è l'altro estremo dell' immediata obbiettività pu ramente naturale. L'uomo, in conseguenza, e malvagio tanto i sè o per natura, quanto per la riflessione in se : di modo che il male ner se non è ne la natura come tale, cioe in quanti non è la naturalezza della volontà che si resta al suo partico lare contenuto; ne la riflessione che va in se, la cognizion che non si attiene a quella contraddizione. A simile lato dell necessità del male va assolutamente connesso che il male si de termini come ciò che esser non dee necessario; cioè che male fa d'uopo scomparisca. Non è già che non debba presen tarsi tal primo principio della antitesi (che in ciò si distin guono gli uomini dagli animali irragionevol.), ma non bisogn dargli fermezza, non dovendo tenersi per essenziale contro l'uni versale, cui soggiacer dee perchè nullo. Inoltre in sifiatta neces sità del male sta la subbiettività come l'intinito di questa rifles sione, che ha presente detta contraddizione ed è nella stessa Alla quale attenendosi, la subbiettività è malvagia, essendo pe se e comportandosi come individuo costituendosi come arbitrio È perciò che il subbietto individuale, come tale, è il solo im putabile della malizia sua.

Dilucidazione. L'astratta coscienza che si conosce come fonda mento di tutto, ha in se la possibilità di volere l'universale della nozione; e può altresi darsi per principio uno speciale contenuto realizzarlo. Nel quale ultimo caso si ha il male, cui appartiene sem pre l'astraziono della coscienza di se stesso; onde l'uomo e buon sol percibé el in quanto che può esser malvagio. Il Bene ed il Malsono indivisibili; e tale indivisibilità sta in ciò che la nozione si fi obbiettiva, e come obbietto ha immediatamente la determinazione de diverso. La volontà malvagia è opposta all'universale della volontà la buona, al contrario, corrisponde alla vera nozione. La difficolti d'intendere come la volontà possa essere malvagia, provviene da considerare la volontà solo nel positivo rapporto a se stessa; e co me un determinato, che è per se concepito come il Bene. Ma la qui

stione sulla sorgente del male può intendersi in quest' altro senso: Come nel positivo s'insinua il negativo? Presupposto Dio, come l'assolutamente positivo nella creazione del mondo, volgetela come vi piace, il negativo non può riconoscersi in questo positivo. Ove si concepisca una permissione da parte di Dio, tal passivo rapporto è insoddisfacente, e nulla dice. Nel concetto religioso mitologico la sorgente del male non è compresa; vo' dire, il negativo non è riconosciuto nel positivo; ma di ambi si dà un concetto di parallelismo, quasi che il negativo avvenga estrinsecamente nel positivo. Il pensiero che richiede una base e la necessità, non può accontentarsi di qu'el concetto; e vuol comprendere il negativo come radicato nel positivo. La quistione sul come la nozione possa ciò comprendere, trova la sua soluzione nella stessa nozione; che la nozione, o più concretamente, l'Idea ha essenzialmente in sè il distinguersi e porsi come negativa. L' arrestarsi al solo positivo, cioè al puro bene, che dec essere originariamente buono, è vuota determinazione dell' intelletto che ritien fermo un tale astratto unilaterale, onde fa nascere la quistione e la difficoltà di scioglierla. Nel punto di vista della nozione, la positività è compresa di modo ch' essa sia l'attività e'l sno differenziarsi da se stessa. Il male, al par che il bene, ha sua sorgente nella volontà; e la volontà nella sua nozione è tanto buona quanto malvagia. La volontà naturale è in sè la contraddizione del distinguersi da se stessa, e dell'esser per sè ed intrinseca. A chi dica che nel male è racchinsa la determinazione della malizia norana in quanto naturale volontà, si potrebbe opporre l'ordinario concetto che pensa incolpevole e buona proprio la volontà naturale. Pure la volontà naturale si oppone al contenuto della libertà; ed il fancinllo o l'uomo adulto, che non ha se non la prima, sono, perciò, soggetti ad un minor grado di responsabilità. Che imperò, quando si parla di nomo, non s'intende un fanciullo, ma l'uono di sè conscio; e quando si parla di bene, si suppone la conoscenza dello stesso. Ora ciò che è naturale è certamente spontaneo, non buono non malvagio; ma il naturale in rapporto alla volontà, come libertà e come conoscenza della stessa, racchiude la determinazione di non-libero, epperò malvagio. In quanto che l' uomo vuole il naturale, questo non è più il puramente naturale, ma il negativo del bene, nozione della volontà. Che se vuol dirsi che essendo il male necessario poichè instio nella nozione, l'uomo saria senza colpa abbracciandole, fa d'uopo rispondere che la risoluzione è il proprio fatto dell'uomo, il fatto della sua libertà, ed a lui imputabile. Ne miti religiosi è detto che l'uomo è somigliante a Dio, poichè ha conoscenza del bene e del male; e la rassomiglianza a Dio nasce dal perche in questo caso la necessità on ne necessità di natura, ma la risoluzione di togliere questa antitesi del bene e del male, lo, poiche il Bene al par che il Male mi stan di contro, ho la scelta tra l'uno e l'altro, posso risolvermi per ambi, ed accogliere l'uno al par che l'altro nella mia subiettività. Per tal via sta nella natura del male il poter venire accolto dall'uomo, senza che questi debba necessariamente volerlo.

### 140.

Poichè la coscienza sa cavare un positivo lato (§ 135) dallo scopo che necessariamente ha, appartenendo al disegno di una concreta reale azione; in forza di questo, qual dovere e mira ottima, il contenuto negativamente essenziale dell'azione, riflesso in quello come in sè, e' 1 contenuto dell'universale della volonità di sè conscia paragonato col medesimo, sta nel considerar buona l'azione in sè per altri (l'altri per l'ipocrisia è sè stesso). Questo è l'apogeo della subbiettività che si crede l'assoluto.

In tale ultima astrusissima forma del male, per cui il male si cangia in Bene e viceversa, la coscienza si conosce come tal potenza, epperò come l'assoluto, Questa è l'apogéo della subbiettività nell'ordine morale. Siffatta forma del male ha apportata ne nostri tempi, specialmente per la filosofia, una bassezza di pensare che ha guasta sotto tal fisonomia una profonda nozione: essa si è arrogata il nome di filosofia, come al male si dà il nome di bene.

Nella presente osservazione vo'riportare i punti principali di questa subbiettività, ora in corso.

z , 1115, Gungle

- a) Per ciò che concerne l'ipocrisia, in essa son racchiusi i momenti a) della conoscenza del vero universale, sia esso in forma di sentimento del dritto e del dovere, od in forma di ulterior conoscenza e ricognizione dello stesso; 3) della volontà peculiare che oppugna questo universale, e propriamente γ) come conoscenza comparativa di ambo i momenti; cosicchè per la stessa volitiva coscienza il suo particolar volere è determinato come male. Dette determinazioni esprimono l'agir con cattiva scienza, ma non ancora l'ipocrisia come tale. Si è agitata per qualche tempo vivamente la quistione: se un' azione sia cattiva solo in quanto si faccia con cattiva coscienza, cioè con la sviluppata coscienza de' momenti cennati. Pascal (Les Provin. 4n lettre) tira molto bene le conseguenze della risposta affermativa: Ils seront tous damnés ces demi-pêcheurs, qui ont quelque amour pour la vertu. Mais pour ces francs-pécheurs, endurcis pécheurs sans mélanne, pleins et achévés, l'enfer ne les tient pas; ils ont trompé le diable à force de s' y abandonner (1). Il dritto subbiettivo della coscienza di riconoscere l'azione sotto la sua determinazione di buona o ma-
- (1) Pascal rapporta anche la preghiera di Cristo sulla croce a prò dei suoi nemici: Padre, perdonali, non sauno, infatti, ciò che si fanno; preghiera superflua, quante volte la circostanza di non conoscere ciò che si fa impartisse all'azione la qualità di non esser cattiva, esperò di non abbisognar di perdono. Similmente riferisce la veduta di Aristotele (Eth. Nicom. III, 2) che distingue se l'agente sia où z sidus, ovvero a vouv : in questo caso l'ignoranza agisce senza libertà (questa ignoranza si riferisce all'esterne circostanze: vedi sopra § 117), e non può imputarsi: nell'altro caso dice Aristotele: Ogni malvagio non sa cosa a farsi sia e cosa debba tralasciarsi, ed è questa mancanza ( ἀμαρτία ) quella che rende gli uomini ingiusti e soprattutto malvagi. Lo sbaztio nella scelta del bene e del male non fa che un'azione sia non libera (non imputabile), ma la rende malvagia. Senza dubbio Aristotele avea una intuizione della relazione tra il conoscere ed il volere più profonda di quella, che oggi è in voga per una vana filosofia, la quale insegna che l'ignoranza, il s'entimento e l'entusiasmo siano i veri principii di un'azione onesta.

la in sè e per sè, non dee credersi in collisione con l'assoluto dritto dell' obbiettività di questa determinazione; di modo che ambi sien concepiti come indifferentemente ed accidentalmente divisibili l'un dall'altro; rapporto che sta in fondo anche all'antica quistione sulla grazia efficace. Il male, pel suo lato formale, è ciò che vi ha di più proprio all' individuo; perocchè esso è la sua propria subbiettività che si pone per sè : ed è però assolutamente sua colpa (vedi § 139,e le Osserv. al prec. paragrafo); e l'uomo pel suo lato obbiettivo, giusta la sua nozione, è precipuamente razionale, come spirito, ed ha in sè assolutamente la determinazione dell'universalità che conosce se stessa. Non può dirsi dunque che egli agisca onorando la sua nozione, quando il lato del bene e quindi la determinazione della sua cattiva azione, come mala, fosse da lui distinta, e quindi non venisse a lui imputata come malvagia, È un dato indifferente ed empirico il come la coscienza determini que'momenti nella loro differenza, in quali gradi di chiarezza od oscurità e con quanto più o meno di formale cattiva coscienza una malvagia azione compiuta sia.

- b) L'agir male e con cattiva coscienza non è ancora ipocrisia: in questa la luogo la formale determinazione della non-verità, facendosi dagli altri ritenere il male come bene, presentandole esternamente come buono coscienzioso pio e simile: inche per gli altri non è che un capolavoro di menzogna. Il mal-vagio inoltre nelle sue passate buone o pietose azioni, e più che tutto ne buoni motivi, può per se stesso trovare una giustificazione del male, poiche egli per se lo converte per quelle al bene. Questa possibilità sta nella subbiettività, che come astratta negatività consec a sè soggetta ogni determinazione, come da lei provveniente.
- c) În questa conversione bisogna tener conto della forma conosciuta come probabilismo. Esso ha per suo principio che sia permessa un'azione, per la quale la coscienza trovi un qualunque buon motivo; quandanche questo consistesse nell'autorità di un sol teologo, e che altri teologi di miglior polso ne di-

scordino: la coscienza in tal caso può esser secura. Anche in tal concetto, si ha coscienza che un tale motivo una tale autorità non da se non probabilità; benché questa basti per render l'azione morale. Con ciò si confessa che un buon motivo e di natura tale, che allo stesso accanto si possano dare altri, per lo meno altrettanto buoni, motivi. Vi si può riconoscere inoltre anche questa traccia di obbiettività; che sia, cioè, un motivo quello che determina. Poiché però la distinzione di bene e male è posata su molti buoni motivi, tra' quali va compresa anche l'autorità, essendo codesti motivi molti ed opposti, ne risulta che non e l'obb ettività della cosa che none la distinzione, ma la subhiettività: onde è il capriccio e l'arbitrio che giudica sul bene e sul male, soffocato il costume al par che la religiosità. Egli e però la subbiettività propria quella cui ricade la decisione; il che e riconosciuto per principio; anzi, come si è avvertito, un motivo e dato come decisorio. Il probabilismo è quindi una forma dell' pocrisia.

d) L' ultimo grado e quello di far consistere la buona volontà nel volere il bene. Questo volere del bene astratto è la sola condizione perchè un'azione sia buona. E poichè l'azione, come astratta volontà, ha un contenuto, e l'astratto bene non è determinato, si compete alla particolare subbiettività il dargli la sua determinazione e compiniento. Come nel probabilismo può esser sussunto un determinato contenuto sotto l'universale determinazione del bene per l'autorità di un teologo, quantunque non sia un dotto reverendo; così ciascun subbietto è immediatamente fatto degno di porre un contenuto nell'astratto bene, che val quanto sussumere un contenuto sotto un universale. Questo contenuto nell'azione, come più concreta, è un lato tra' molti, a' quali forse può darsi con ugual ragione il predicat i di del tinoso e malvagio. Intanto quella mia subbiettiva determinazione del bene è il bene da me conosciuto nell'azione, la buona intenzione (2111). Per la qual cosa surge una contraddizione di determinazioni, secondo l'una delle quali l'azione è buona, e secondo l'altra è delittuosa. Con

ció sembra affacciarsi anche la quistione circa l'azione reale: quando l' intenzione sia realmente buona, Qualunque fosse il caso, quando il subbietto ha l'astratto bene per fondamento delle determinazioni, non solo si può, ma si deve fissare che il bene è un'intenzione efficace. Ciò che può esser offeso dalla buona intenzione per un'azione che sotto altri riguardi si determina come delittuosa e malvagia, questo è senza dubbio anche bene, per essere un lato tra gli altri il più essenziale. Ma tale quistione obbiettiva non tiene; perocchè è la subbiettività della coscienza stessa quella , la cui risoluzione forma l' obbiettivo. Oltre a che essenziale e buono significano lo stesso; quello è un' astrazione al par di questo: il buono è ciò che è essenziale in rapporto alla volontà: e l'essenziale in questo rapporto sta nell' essere un' azione per me determinata come buona. Però il sussumere quell' arbitrario contenuto nel bene avviene per se ilumediatamente per ciò, che l'astratto bene, non avendo contenuto, si riduce intieramente a significar una qualche cosa di positivo, una qualche cosa che valesotto qualche riguardo, e che nuò valere, per la sua immediata determinazione quale scopo essenziale; come p. e. far bene a' poveri, pensare per me per la mia vita per la famiglia mia ec. Inoltre il bene, essendo astratto, è anche il buono a nulla, la vacuità, che ottiene dalla mia subbiettività la sua determinazione; e che si prende, per questo lato di scopo morale, ad odiare e svellere il pretto indeterminato. Il furto, la viltà, l'omicidio, e simili, come azioni compiute da una subhiettiva volontà hanno la determinazione di essere l'accontentamento di una tale volontà, epperò positive; onde per far buona un'azione hasta conoscere il suo positivo lato qual mia intenzione; e questo lato è l'essenziale per determinar la bontà dell'azione, stantechė io la conosco buona nell' intenzione mia. Il furto per far del bene a' poveri, il fuggir dalla battaglia per serbar la mia vita od anche la mia, forse, povera famiglia, l'omi-· cidio per odio e per vendetta (cioè schiantando i cattivi che hanno in sè la malvagità od almeno contribuendo al diradamento de' malvagi per satisfare così il sentimento del proprio dritto, del dritto in generale, e'l sentimento della malignità di un Altro e della sua ingiustizia contro di me od altri o contro il mondo, specialmente contro il popolo) tutte queste cose per l'addotta guisa, in forza del positivo lato del contenuto possono reputarsi fatte per buone intenzioni, e perciò buone azionl. Si giugne con ciò ad una bassissima concezione intellettiva per trovare, come un dotto teologo, il positivo lato, epperò un buon motivo ed intenzione per ciascuna azione. In conseguenza si è detto che non si dà male, perocche non si vuole il male per ragion del male; non si vuole, cjoè, il puro negativo come tale, ma sempre qualche cosa di positivo, epperò un bene. In questo astratto bene scompare ogni differenza di bene e male, ed ogni reale dovere; che imperò è piuttosto male voler solo il bene ed aver in ogni azione una buona intenzione; in quanto che il bene è voluto solo in questa astrazione. Con ciò la determinazione del bene è riserbata all'arbitrio del subbietto.

Va qui classificata quella diffamata proposizione: Il fine santifica i mezzi. Così, per sè, questa espressione è triviale e non dice nulla. Si può anche indeterminatamente rispondere che un santo scopo santifica i mezzi, ma uno scopo non santo non li santifica. Che quando lo scopo è giusto, i mezzi son anche giusti, è una proposizione tanto logica; mentre il mezzo è nulla per sè, ma è tale in rapporto ad altra cosa; onde ha il suo merito e la sua determinazione dallo scopo, purche però si tratti di un vero mezzo. Ciò non ostante con quella proposizione non va inteso solo il senso meramente formale, ma si determina che si usa come mezzo ciò che non è puramente mezzo; che si offenda cioè qualche cosa per sè sacra facendo così di un delitto il mezzo di una buona azione. Si presenta da una parte in quella proposizione l'indeterminata coscienza della dialettica del già rilevato positivo lato delle isolate giuridiche o morali determinazioni; ossiano tali indeterminate universali proposizioni, quali: Tu non devi uccidere, ovvero: Tu devi provvedere al tuo benessere ed a quello della tua famiglia. I manigoldi i soldati non hanno solo il dritto ma il dovere di ammazzare gli uomini: nel che va esattamente determinato contro quale specie di uomini, e tra quali circostanze ciò sia permesso e doveroso. Così pure il mio benessere, quello della famiglia mia possono essere rabbassati a mezzi di più alto scopo. Quello che però si disegna come delitto non è un universale lasciato così indeterminato che soggiace alla dialettica, ma ha già la sua determinata obbiettiva limitazione. Ciò che si oppone ad una simile determinazione a fin di togliere al delitto la sua natura, il santo scopo, non è altro che l'opinione subbiettiva su quello sia bene e meglio.Il che vale quanto il soffermarsi della volontà al bene astratto; per lo che, tolta quella che è in sè e per sè valevole determinazione del bene e del male, del giusto e dell' ingiusto, questa determinazione è accordata al sentimento al concetto ed al capriccio dell' individuo. Onde alla fine l'opinione subbiettiva viene espressamente pronunziata come la regola del dritto e del dovere; perocché

e) la natura onesta di un'azione deve essere determinata dalla convinzione, la quale ritenga qualche cosa come giusta. Il Bene che si vuole non ha contenuto: il principio della convinzione include dippiù, che il classificare un'azione tra le determinazioni del bene appartiene al subbietto. Onde anche l'apparenza di un' onestà obbiettiva scompare del tutto. Tale dottrina sta in relazione di quella così spesso citata sedicente filosofia che rinnega la conoscibilità del vero; chè il vero dello spirito volitivo, la sua razionalità, in quanto agisce, sta negl'imperativi morali. Mentre un tal filosofare crede vuota la conoscenza del vero, e superior vanità il giro delle conoscenze, chè non colgono se non apparenze; fa d'uopo che anche l'apparenza addivenga il principio dell'agire, e che l'onestà sieda nel proprio suo mondo dell'individuo e sia sua particolar convinzione. La degradazione alla quale si è portata la filosofia con tale opinione, sembra al mondo una indifferente evenienza, che ha luogo nelle oziose dispute di scuola: pure

una tale maniera di vedere si trapianta ne' costumi, come essenzial parte della filosofia, e quindi si manifesta per se e nella realtà come é delineata in quena opinione. Dilatato il concetto di starsi nella convinzion subbiettiva la determinazione della natura morale di un' azione, ne e avvenuto che prima si parlava molto d'ipocrisia, ma non così oggi; imperocche la qualdica d'ipocrisia data ad un male ha per suo fondamento" che talune azioni sieno in se e per se trascorsi, vizi e delitti; che chi le commetta, necessariamente le conosca come tali, in quanto che sa e riconosce le massime nonche l'esterne azioni di pietà e giustizia, anche nell'apparenza di che abusa. Ed in rapporto al male soprattutto vale la proposizione d'esser doveroso riconoscere il bene, e saperlo distinguere dal male. In ogni caso però sta l' assoluto postulato che l' uomo non commetta viziose e delittuose azioni, e che queste gli siano imputate in quanto che uomo e non belva. Quando però il buon cuore, la buona intenzione e la subbiettiva convinzione vengano riguardati come quelli che fissano il merito dell'azione, non vi ha più ne ipocrisia, e neppur male : imperocché ció che l' uomo fa si trova, riflettendo alle buone intenzioni ed a' motivi, essersi fatto per qualche cosa buona; epperò è buono pel momento della sua convinzione (1). In conseguenza non vi ha più delitto o vizio in sè e per se, ed in luogo de' franchi liberi, induriti, calmi colpevoli si è fatto luogo alla coscienza della perfetta giu-

<sup>(1) «</sup> to non dubito affatto ch' egli non sia perfettamente convinto. Mo il quanti tomini cominicino i più detessabili fatti da una tale sentita convinzione! Quando tal motivo potesse scolpare, non vi saria più razional giudzio sul bene e sul male, sulle onorande e villi risoluzioni: I'llusiones starebbe ai livello con la ragione, o la ragione non avrebbe più un dritto una veduta di polos; chè la sua voce saria una chimera: sol chi non dubita sa nel vero!

lo ho paura delle consegueuze di simil tolleranza, che sarebbe un esclusivo vantaggio dell'irrazionale. »

Fr. H. Jacobi al Conte Holmer. (Brennus. Berlino, Aug. 1802).

stizia in forza dell'intenzione e della convinzione. La mia buona intenzione, e la mia convinzione della bontà dell'azione, rende questa buona. Ove si parli di giustificare e rimeritare un'azione, in forza del cennato principio. l'azione dovrebbe venir giudicata secondo l'intenzione e la convinzione dello agente, secondo la credenza di lui; non nel senso in cui Cristo esigeva una credenza all' obbiettiva verità; per lo quale colui che avesse una cattiva credenza ossia una trista convinzione giusta il suo contenuto, incorresse in un giudizio sfavorevole. cioè corrispondente a tal cattivo contenuto; bensì secondo la credenza nel senso di fedeltà alla convinzione; di guisa che si giudichi se l' uomo sia rimasto fido alla sua convinzione, formale fedeltà subbiettiva, che sola racchiude la moralità. Con questo principio della convinzione, essendo determinata come subbiettiva, il pensiero può incorrere anche nella possibilità di un errore; ed in questo si presupporrebbe ciò che in se e per se è legge. Però la legge non agisce; è l'uomo reale quelloche agisce, e secondo quel principio si fissa il merito di un'azione umana, per ciò che si è adottata la detta legge nella propria convinzione. Ma non essendo le azioni che van giudicate a' sensi di quella legge, misurandosi cioè con questa; non si vede a che servir potesse codesta legge. La quale è per ciascuno una lettera estrinseca, ridotta nel fatto ad una vuota parola: perocché non addivien legge obbligatoria e doverosa che pel mio convincimento. Sia pure una simile legge confermata dall'autorità di Dio, dello Stato; sia pure stata per secoli il ligame nel quale gli uomini e'l loro destino abbiano avuta fermezza; comprenda pure, per tal via, l'autorità d'infinite convinzioni individuali, cui io non ho a contrapporre se non la mia isolata convinzione: alla mia subbiettiva condizione tutte queste cose non sono che una semplice autorità; ed il principio che pone per regola la subbiettiva convinzione toglie ogniaccusa di arroganza a simile deduzione. Quando poi per una inconseguenza fortissima della ignobile scienza, della malvagia sofisticheria, si confessi la possibilità di un errore, il

delitto e'l male son ridotti ad un errore, e la colpa al suo minimo. L'errare è proprio degli nomini. Chi non erra su questa o quella cosa ? sull' a ver io mangiata questa o quella vivanda al desinare, e su cose infinitamente più o meno gravi? Sebbene qui non v'ha luogo a differenza d'importanza poiche questa deriva solo dalla subbiettività della convinzione e dall'arrestarsi alla stessa. La forte inconseguenza della possibilità di un errore che viene dalla natura della cosa, ritenuto che una cattiva convinzione non è che un errore, figlia nel fatto l'altra inconseguenza della contraddizion de' termini; perocché l'una volta è la convinzione quella in cui è riposta ogni onestà e pregio umano, e che però è sublime e santa; l'altra volta quello di che si tratta non è che un errore, il mio convincermi è leggiero ed accidentale, un estrinseco che può soppraggiungere in me così o così. Infatti il mio esser convinto è qualche cosa di leggierissimo: quando io non posso conoscer nulla di vero, è indifferente il come jo pensi; e non rimane al mio pensiero che il vuoto bene, astrazione dell'intelletto. Avvertiamo inoltre che seguendo il principio della giustificazione sul motivo della convinzione, le azioni altrui contro il fatto mio, ritenendolo, giusta la loro credenza e convinzione, per delittuoso, sono intieramente giuste. Da tali conseguenze non solamente io mi cavo fuori, ma mi vi sento rabbassato da una posizione di libertà e di onore ad una non libera e vile ; nella quale cioè io sperimento in me la straniera subbiettiva convinzione, che nel suo esplicarsi m' impone una straniera forza, per quello stesso che è il principio mio.

f) La più alta forma nella quale la subbiettività si comprenda e si pronunzii è quella, cui si è dato il nome d'Ironia, preso a prestito da Platone. Da Platone in effetti non si è preso che il nome, che egli applicava ad una maniera che Socrate usava nel personale dialogo per l'educazione delle rozze e sofistiche coscieuze in aiuto dell'idea di verità ed equità ; mettendo in ridicolo quella coscieuza, non questa idea. L' Ironia è una maniera di parlare contro persone: severn del lato personale, essa è l'essenziale movimento del pensiero: e Platone era tanto lungi da prendere la dialettica per sè, o l'ironia, per il supremo, per l'Idea, stessa; che auzi egli immetteva nella asstanzialità dell' Idea un'opinione tutta subbiettiva nelle ondate di pensieri (1).

(1) Il mio defunto collega, il Professore Solger, avea presa dal sig. Federico Schegel, in uno de' primitivi periodi della sua carriera letteraria, l'animata espressione della ironia come la subbiettività che più fortemente si conosca; ma il suo buon scuso da tale determinazione allontanato, e le sue filosofiche vedute gli hanno fatto comprendere e ritenere il lato della vera dialettica, e la possente vigoria della speculativa meditazione. Io non trovo però chiarissimo,nè ragionevole quello ch'egli sviluppò nel suo ultimo magnifico lavoro critico sulle prelezioni del sig. Augusto Guglielmo Schlegel intorno all'arte ed alla letteratura drammatica(Vienna, Giornale, vol Vil,pag.90 e seg.) «La vera ironia,dice egli a pag.92, surge dal punto di vista che l'uomo, durante il suo viver quaggiù, può concepire la sua destinazione nel più alto seuso della parola solamente in questo mondo. Tutto che noi crediamo sorvolasse uno scopo finito non è che immagine fantastica e vana. Anche il sublime si determina, per la nostra azione, in forma finita e limitata ». Questo parlare, esattamente inteso, sa di platonismo ed è vero contro quello che vi si cenna di conati inutili verso l'infinito (astratto). Ma è tutt'altro il dire che il sublime sia in forma limitata e finita, come l'onestà; la quale è essenzialmente realtà ed azione; dal dire che ciò costituisca uno scopo finito. La forma speciale, la forma finita non toglic al contenuto all'ordine morale ne la sustanziali à ne l'infinità ad essa competenti, Solger continua: « E perciò (il sublime) è per noi nullo al par del vilissimo, e cade necessariamente con noi e col nostro vauo sentimento; imperocchè in verità il sublime non è che in Dio, onde nel suo occaso si mostra come un che diviuo, al quale noi non comunichiamo, se non in quanto il concede la presenza di tal cosa divina manifestantesi anche nello sparire di nostra realtà. Il dire però che il sublime traluce immediatamente negli avvenimenti umani, în ciò è l'ironia tragica ». Questo è un arbitrario significato della parola Ironia. E non si vede chiaro come sia il sublime quello che cade con la nostra nullità, o come nel dileguarsi di nostra realtà un che divino si manifesti; nè s'iutende ciò che va detto a pag. 91. « Noi vediamo gli eroi sbagliarsi su ciò che sia nobi-

Il culmine della subbiettività, che si prende per ciò che vi ha di supremo, sta nel sapersi arbitra in fatto della verità, del dritto e del dovere, che le si presentano nelle precedenti forme. Essa indaga l'obbiettivo costume, ma non vi si dimentica, non vi rinuncia a se stesso : ne approfondisce la gravità, ma si conosce come quello che vuole e decide, e che può volere e decidere altro. Prendete nel fatto una legge onoranda come ciò che è in sè e per sè; jo sono in quella, ben oltre di quello che voi il siate ; e son io che posso farla così o così. L'ottimo non è la cosa, l'ottimo son Io, signore della legge e della cosa, la quale non è che un giuoco. In tale ironica coscienza, in dove l'ottimo tramonta, io non godo che me solo, Questa forma non è soltanto la vanità di ogni morale contenuto di dritto di dovere di leggi, non è solo malvagia, anzi la compiuta universale malvagità; ma costituisce altresì la vanità subbiettiva del conoscersi come questa vanità di ogni contenuto, e nel sapersi in essa l' assoluto. Nella Fenom enologia

lissimo e bellissimo ne' toro sentimenti ed inclinazioni; non solo in rapporto alle conseguenze, ma altresì in riguardo della loro sorgente e merito. Così noi ci eleviamo col cader dell'ottimo ». lo ho sviluppato nella Fenomenologia dello spirito come la moralissima forma della tragedia antica (non però quella delle moderne tragedie, dove il cader del furfante e del colpevole può aver interesse pel criminalista e non per l'arte ) si può elevare e conciliar con se stessa; peroechè quelle figure si presentano con pari diverse morali potenze, che per isventura si collidouo; onde in forza di questa opposizione sono in colpa contro il eostume : mentre il dritto e l'ingiustizia da' due lati , epperò la vera ldea morale si depura e trionfa di tali unilateralità, e così riconciliata passa in noi, lu conseguenza non è il sublime che cade; e noi non ci eleviamo sulla eaduta dell'ottimo, ma in contrario col trionfo del vero. Ed in eiò consiste l'interesse della tragedia antica, modificato nella moderna tragedia.L'Idea morale,ma senza quella sventura di collisione e perdita dell'individuo preso da tale sventura, è reale e presente nel mondo: lo Stato, reale etica Esistenza, guarda ed opera che il sublime si presenti come nullo nella sua realtà, possedendo in sè la coscienza morale, cui intuisce, conosce, e pensando comprende.

dello spirito ho tratteggiato come in siffatto assoluto culto dell'Io non si rimanga un solitario idolatra di se stesso; ma comporsi possa una società, dicui è vincolo e sostanza la reciproca assicurazione di probità, di buone intenzioni, il congratularsi sulla reciproca purità, e precipamente il rallettarsi alla nobità di questo conoscersi e pronunziarsi, alla dignità di questo custodirsi e curarsi: ho detto pure come quelle che si chianuano belle anime, nella vanità di ogni obbietitività e nell'inerzia della depreziantesi loro nobile subbietitività, trasformandosi prendono altre tali figure. Potete leggere in detta opera l'intero trattato della Coscienza morale, anche riguardo al passaggio ad altro più alto grado, del resto diversamente determinato.

Dilucidazione. Il concetto può andar oltre, e volgere la volontà malvagia a hene apparente. Mentre non può cangiare il male, giusta la natura sua, può però prestargli un' apparenza di bene. Perocché ogni azione ha un lato positivo : e poiché la determinazione del bene a fronte del male si riduce ad un che positivo, io posso pensar buona l'azione riguardo alla mira mia: chè non solo nella coscienza, ma anche pel lato positivo il male ed il bene sono in connessione. Se la coscienza da l'azione come buona ma sol per altri . questa è la forma dell'ipocrisia; ma se può considerarla buona per se stessa, questo è il culmine della subbiettività che si conosce come assoluta; per la quale il bene e il male per se ed in se sono spariti, e non restano tali se non in quanto essa vuole e può. Questo è il fondamento dell'assoluto sofisma, il quale si presume legislatore, ed attribuisce al capriccio la differenza del bene e del male. Quanto all'ipocrisia, in questa si classificano i bigotti, les tartufes, che si assoggettano a tutte le cerimonie, le quali forse per sè son pie; ma che insieme fanno tutto che essi vogliono. Oggidì non si parla più d'ipocriti, mentre questa accusa sembra da un lato molto forte, e d'altra parte l'ipocrisia nella sua immediata forma è niù o meno sparita. Una tale schifosa menzogna, questa maschera di bontà si è fatta troppo trasparente per non vedervi attraverso; e la distinzione, che mette dall' una banda il bene, e dall' altra il male, non è più alla mano da che la crescente civilizzazione ha fatto vacillare i fermezza delle determinazioni opposte. La elegante figura assunta oggi dall' ipocrisia è quella del probabilismo, che pretende di rappresentare alla propria coscienza una trasgressione qual bene. Il probabilismo può affacciarsi là dove la moralità e 1 bene vengon determinatti per via di autorità; onde assegna una folla di autorità per considerar qual bene il male. I teologi casisti, in particolare i Gesuiti, hanno fabbricato simili casi di coscienza e moltiplicatili poi all' infinito.

Per essere codesti casi portati ad argutissime sottiglicze, surgono molte collisioni, e gli opposti del bene e del male vi sono così mal fermi da mostrarsi pieghevolissimi a ciascuna singolarità. Ciò che basta è il probabile ; cioè un ravvicinamento al bene, che può essere ottenuto per qualunque siasi motivo od autorità. Questo principio ha la determinazione propria di racchiudere semplicemente un' astrazione, e di concepire il contenuto concreto come qualche cosa di non essenziale, che rimane a discrezione di una mera opinione. Così potrebbe qualcuno fare un delitto, volendo il bene: uccidendo p. e. un malvagio, si potrebbe addurre qual positivo lato del fatto, la ripugnanza al male cui si vuol render minore. L'ulterior passo del probabilismo è il poggiarsi non più sull'autorità ed opinione altrui, ma sul proprio soggetto, sulla propria convinzione, per la quale soltanto un'azione divien buona. Il difetto sta qui nel rapportarsi alla convinzione; onde non vi saria più un dritto che fosse per sè tale, essendone la forma nella propria convinzione. Certo non è indifferente che io faccia qualche cosa per uso e costume, ovvero penetrato dalla verità sua; ma la verità obbiettiva è ben diversa dal mio convincimento, nel quale non istà la differenza di bene e male : chè la convinzione è sempre una convinzione, ed il male sarebbe sol la mancanza di convincimento. Poichė dunque con tal principio si va a spegnere un altro interesse, quello del bene e del male, si conviene che desso è soggetto all' errore : epperciò decade dalla sua altezza , e sembra non meritare più considerazione alcuna. Questa è la forma d'ironia, è la

coscienza che col principio del convincimento mal si proceda, e che in tal sublime criterio domini l'arbitrio. Questo principio è sgorgato dalla filosofia di Fichte, che ritiene l' lo per assoluto, cioè per l'assoluta coscienza, per l'universale esistenza dell'Io, che con l'ulteriore sviluppo procede all' obbiettività. Non è a dire che Fichte, in pratica, ha messo per principio l'arbitrio del subbietto. Ultimamente questa specialità dell'Essenza dell'Io, in riguardo al Bene ed al Bello, è stata rappresentata da Federigo Schlegel come Dio; di guisa che il bene obbiettivo non è che una forma della mia convinzione, che ha sol da me un valore, e che io, da signore e padrone, posso lasciar surgere e sparire. Mentre io mi trasporto a qualche cosa obbiettiva, questa per me scompare ; e per ciò io pendo su di un immenso vuoto, nel quale evoco ed annullo fantasmi. Tal suprema posizione della subbiettività non può sorgere che in un tempo di avanzata civiltà quando la maestà delle credenze va via, e si trova la propria Essenza nella vanità di tutte cose,

Passaggio dalla moralità al costume.

# 141.

Il Bene, qual sostanziale universale della libertà, però astratta, esige molte determinazioni e'l principio delle stesse a sè identico; come la coscienza morale richiede sol l'astratto principio determinante, l'universalità e l'obbiettività delle sue determinazioni. Ambidue, ciascuno spinto così per sè alla totalità, addiventano l'indeterminato, cui fa d'uopo determinare. Ma l'integrazione delle due relative totalità nell'assoluta identità è già compiuta in sè, da che la subbiettività della pura coscienza di se stesso, che per sè sparisce nella sua vanità, è identica con l'universalità del bene. — La identità del Bene e della subbiettiva volontà, con ciò concreta, è la verità della stessa, è il Costume.

Quest' ultimo passaggio della nozione si fa intelligibile per via della Logica. L'astratto di ciò che esser dee bene, e l' astratto della subbiettività che deve esser buona, non sono che limitati e finiti : e per tal loro natura hanno in se stessi il lor contrapposto ; cioè il bene ha in se la sua realtà : e la subbiettività, momento della realtà del costume, ha in sè il bene: ma in quanto unilaterali essi non son posti quali in se sono: e son posti tali nella loro negatività: cosicche se unilaterali non possono avere in sè quello che in sè sono ; il bene non ha subhiettività e determinazione ; ed il determinante . la subbiettività, non ha l'essere in se; ma come totalità si concretizzano, si elevano e si riducono a momenti della nozione. la quale manifestata l'unità di ta' momenti, e conseguita la realtà nel porre i medesimi , sta come Idea. Tal nozione dà realtà alle sue determinazioni, e nella loro identità ne è l' Essenza, L'Esser determinato della libertà che immediatamente era Dritto, vien determinato qual Bene nella riflessione della coscienza: nel terzo passo, come verità di questo bene e della subbiettività, è insieme la verità di questa e del dritto. Il costume è il seutimento subbiettivo, ma di quello che è in se dritto. L'esser questa Idea la verità della nozione della libertà non è un presupposto rilevato dal sentimento, o donde che si voglia; in filosofia debbe ciò dimostrarsi. Questa deduzione è racchiusa in ciò che il dritto e la coscienza morale mostrano in sè di ridursi al costume come al loro risultato. Quelli che eredono poter dispensarsi in filosofia dalle dimostrazioni e dalle deduzioni mostrano di non andar lungi dal primo pensiero di ciò che è filosofia, e possono ben parlarne; ma non hanno dritto a discorrerne quelli elle vogliono parlarne senza nozione.

Dilucidazione. Ambi i principii , che noi abbiamo considerato fin qui, l'astratto bene al par che a coscienza morale mancano dei lore contrapposti: il bene astratto si condanna ad un che perfettamente privo di forza, nel quale io posso apportare ogni contenuto; un la subbiettività dello spirito è meno priva di valore, poiché vedovata del significato obbiettivo. Può quindi surgere il desiderio di

un'obbiettività, nella quale l' uomo volontieri si abbassa a servitù e compiuta dipendenza solo per isfuggire al supplizio del vuoto e della negatività. Quando ultimamente molti protestanti son passati alla chiesa cattolica, questo è avvenuto dal perchè essi trovavano un vuoto dentro di sè, e si appresero ad una cosa ferma e che avea valore, benché non avesse la fermezza del pensiero ch' essi chiedevano. Il costume è l'unità del bene che è in se subbiettivo ed obbiettivo; ed in lui si avvera la conciliazione normale della nozione. Infatti mentre la moralità è la forma della volontà dal lato della subbiettività, il costume non è solo la forma subbiettiva ed il determinarsi della volontà, ma ha per contenuto la nozione della volontà. cioè la libertà. L'ordine giuridico e morale non possono esistere per sè, e lor bisogna avere a sostegno e fondamento il costume; perocchè al dritto manca il momento della subbiettività, che la morale ha per sè sola; onde i due momenti non hanno per sè realtà alcuna, Solo l'infinito, l' Idea, è reale: il dritto esiste sol come ramo di un intiero, come una pianta che si avviticchia intorno ad un albero per sè fermo.

### TERZA PARTE.

IL COSTUME (1).

### 142.

Il Costume e l'Idea della libertà qual beue vivente, che ha nella coscienza il suo sapere e volere, e per l'azione la sua realtà; così come questa ha nel costume il suo fondamento che è in sè e per sè. Il costume è la nozione della libertà che si fa mondo attuale, e natura della coscienza.

# 143.

Perché questa unità della nozione del volere e del suo Esser determinato quale particolar volere è il conoscere, si presenta la coscienza della diversità di questi momenti dell'Idea; ma di modo che quello per se stesso è la totalità dell'Idea, che ha questa per sno contenuto e fondamento.

### 144

a) L'obbiettivo costutue, che surge in luogo del bene astratto, è concreta sostanza per la subbiettività come infinita forma. Essa pone in sè il diverso, che vien determinato per la nozione, e pel quale il costume ha un ferno contenuto per sè necessario ed elevato al di sopra delle subbiettive opinioni e capricci, costituendo le ordinazioni e le leggi che sono in sè e per sè.

Dilucidazione. Nell' intiero del costume si presenta tanto il mo-

<sup>(1)</sup> Avrei potuto tradurre: L' onestà, ed anche: L' Elica. In effetti Sittlichkeit significa tutto questo. Si tenga ciò presente in tutta la presente traltazione rileggendo il § 23 Il traduttore.

mento subbiettivo che l'obbiettivo : ambi però sono soltanto forme dello stesso. Il Bene è qui sostanza, cioè il completamento dell'obbiettivo con la subbiettivià. Considerando il costume dal punto di vista obbiettivo, si può dire che l' uomo onesto non ha di sè coscienza. In questo senso dice Autigone : Nessuno sa donde le leggi vengano; esse sono ettres: il che vuol significare ch'esse sono in sè e per sè determinazioni derivanti dalla natura della cosa. Ma ciò non di meno questo sostanziale ha una coscienza, quantunque non le convenga che il posto di un momento.

### 145.

L'esser il costunue il sistema di queste determinazioni dell'Idea forma la ragionevolezza di quello. Esso per tal via è o la libertà o la volontà che è in sè e per sè obbiettiva, il giro della necessità, i cui momenti costituiscoro la potenza del costune che regge la vita degli individui, e che in questi come sue accidenze, sue rappresentazioni, ha forma apparente e realtà.

Dilucidazione. Mentre le deteruinazioni del costume formano la considera della libertà, son esse la sustanzialità o l'universale essena degl'individui, che però si mostrano come accidentali. È indifferente all'obbiettivo costume, sola ferma potenza governante la vita individuale, e indifferente se l' individuo sia. Il costume, quindi , è pei popoli l'eterna giustizia, concepita qual divinità in sè e per sè esistente, innanzia a cui è un fluttuante giuoco delle individualità l'affaccendarsi loro.

## 146.

β) La sostanza in questa sua reale coscienza, si conosce, ed è perciò obbietto del sapere. La sostanza del costune, le sue leggi, la sua forza, come obbietti, hanno pel subbietto la relazione d'essere, nel più alto senso di stabilità, un'assoluta infinita forte autorità e potenza, come l'Essere della natura.

Il sole, la luna, i monti, le riviere sono i circostanti obbietti della natura: essi per la coscienza han l'autorità non solo di essere ma anche d'avere una particolare natura, che si fa valere quando li adoperiamo per usarne. L'autorità della legge de costumi è infinitamente più elevata; mentre le cose naturali rappresentano il razionale in una maniera esterna ed isolata, nascosta sotto la fisonomia di accidentalità.

### 147.

D'altra parte la sostanza del costume , la sua legge e forza non sono straniere al subbietto , ma la testimonianza dello spirito gli confessa di quella sua propria Essenza , nella quale esso ha il senimento di se stesso, ed in cui vive come in un elemento da sè diverso. Questo rapporto è l'immediato identico, è fede e credenza.

Ln credenza e la fede appartengono alla rificssione iniziata e presuppongono un concetto ed una differenza, come p. e. sarebbe diverso credere alla religione pagana, ed essere un pagano. Ogni relazione od anzi ogni identità priva di relazioni, che in fatto di costume è la reale vitalità della cossienza, può pasare ad un rapporto di credenza e di convinzione, e ad una mediazione per via di ulteriore rifilessione; ad una veduta di motivi, che ponon incomipicare da qualsiasi particolare scopo, interesse o riguardo, da speranza e timore, o da presupposizioni storiche. Li adeguata conoscenza della stessa appartiene alla nozione pensante.

# 148.

Queste sustanziali determinazioni sono doveri obbliganti la volontà dell'individuo, che si distingue da quelle come il subbiettivo indeterminato in sè o lo speciale determinato, e quindi sta in rapporto delle medesime come al suo sostanziale.

La dottrina de' doveri etici, in quanto obbiettivi, non dee esser compresa nel vuoto principio della subbiettività morale, che è indeterminato (§ 134), ma è il sistematico sviluppo del giro della necessità de' costumi, fissato in questa terza parte. La differenza di tale metodo dalla forma di una dottrina di doveri sta in ciò, che qui appresso le determinazioni del costume si presentano come necessarie relazioni, che stan ferme, e non sono appiccate ad altre premesse; onde tali determinazioni sono per gli uomini un dovere. Una dottrina etica, che non è scienza filosofica, prende il suo materiale dalle relazioni presenti e mostra il convenir di queste col proprio concetto, co' pensieri e con le premesse generali, con lo scopo con gl' istinti, co' sentimenti ec. e può attaccarsi al Benessere ed alle opinioni come a motivi delle ulteriori conseguenze di un dovere in rapporto ad altre etiche relazioni. Una immanente e conseguente dottrina etica non può esser altro che lo sviluppo delle relazioni, che necessariamente realmente pienamente trovano luogo nello Stato per la Idea di libertà.

## 149.

Il dovere obbligatorio può apparire come limitazione dell'indeterminata subbiettività o libertà astratta, degl' istinti naturali, e della morale volontà determinante arbitrariamente il suo indeterminato Bene. Ciò nonpertanto l'individuo, nel dovere, ha la sua liberazione non solamente dalla dipendeuza che ha dagl' istinti naturali, e dall'impressionabilità che sta nella specialità del subbietto per le riflessioni morali della potenzialità e del da farsi; ma anche dalla subbiettività indeterminata, che non va all'Essere determinato ed all'obbiettiva determinazione dell'azione, e resta in se inerte. Col dovere l'individuo si affranca, e si fa libertà sostanziale.

Dilucidazione. Il dovere limita solo l'arbitrio della subbiettività, ed urta sol l'astratto bene tenuto fermo dalla subbiettività. Quando gli nomini dicono: Noi vogliamo essere liberi; questo significa: Noi vogliamo essere in astratto; ed ogni determinazione ed organamento dello Stato vale per una limitazione di questa libertà. Intanto il dovere non è limitazione della libertà, ma dell'astrazione della stessa, cioè della non-libertà: con esso si raggiunge l'Essenza, e si guadagna l'affermativa libertà.

### 150.

Il costume, in quanto si riflette all' individual carattere determinato per la natura, è virtù. La quale, non dimostrando che la semplice corrispondenza dell' individuo al dovere, in questa relazione è Onestà.

In una società stabilita è agevole il dire ciò che l'uomo dee fare, e quali sieno i doveri a compiersi per essere onesto. Basta far quello che sta espresso e conosciuto e disegnato da' suoi rapporti. L'onestà è l'universale di ciò che può esser richiesto da lui, parte pel dritto, parte pel costume. Il che nell'ordine morale apparisce come qualche cosa di subordinato; oltre il quale si richicde e più ed altro. Imperocché il desiderio d' esser un che speciale non si soddisfa con quello che è in sè e per sè universale; e se ne trova una prima eccezione nella coscienza della proprietà. I diversi lati dell' onestà possono anche esser nomate virtù, essendo proprietà dell'individuo, benchè nel paragone con altre non ispeciali. Però il parlar di virtù si limita a vuote declamazioni; mentre si versa su di un'astrazione, su di un indeterminato; ed i motivi e le dipinture della virtù s'applicano all'individuo quasi arbitrio e subbiettivo capriccio. La virtu proprio virtu, in una etica evenienza le cui relazioni son compiutamente sviluppate e realizzate, ha suo proprio luogo e realtà in una straordinaria circostanza e collisione di quelle relazioni; ma in una vera collisione, chè la riflessione morale può creare dappertutto collisioni, e darsi la coscienza di uno speciale compiuto sagrificio. Nelle società bambine la forma della virtù si presenta sol come tale, mentre l'onestà e'l suo sviluppo è piuttosto l' individuale inclinazione e la propria generale natura dell'individuo, come gli antichi credeano la virtù, specialmente di Ercole. Negli antichi Stati altresi, poichè in essi il costume non era giunto a questo libero sistema di uno stabile sviluppo e d'obbiettività, la propria indole degli 'individui colmava tanto dietto. La dottrina della virtù, in quanto non è solo una dottrina etica ma comprende annora la specialità de 'caratteri fondata sulla determinazione di natura, si fa storia della natura soririuale.

Poiché la virtù, l'onestà, nell'applicarsi ai particolari, son per questo subbiettivo lato, indeterminator; nasce perciò per la loro determinazione il quantitativo più o meno; la cui considerazione fa luogo agli opposti difetti o vizii. Così Aristotele determinò le particolari virtù, nel loro esatto senso, come il punto medio tra un troppo ed un troppo poco. Lo stesso contenuto che prende la forma di dovere e quindi di virtù, è quello stesso che ha la forma di sistino (vedi Osserv. al § 19). Ma benchè questo abia a suo fondamento il contenuto medesimo, appartenendogli solo la volontà immediata e 'l sentimento naturale e non essendo configurato a determinazione di onestà, non ha di comune col contenuto de'doveri e delle virtia ditro che l'astratto obbietto, che, indeterminato qual è in sè, non racchiude per sè il limite del bene e del male; o megio è buono nell' astrazione di positivo, è malvagio nell'astrazione di negativo (§ 18).

Dilucidazione. Quando un uomo fa questa o quell' altra cosa onesta, egli non è propriamente virtuoso; ma lo è quando questa maniera di comportarsi è una stabilità del suo carattere. La virtà è l'onesta virtuosità: e se oggi non si parla di virtù alla stessa misura che in altri tempi, ciò deriva dal perchè la onestà non è più altrettanlo la forma di un individuo particolare. I Francesi sono un popolo, che parla il più frequentemente di virtù, mentre in quel paese l'individuo è un poco più cosa di sua proprietà, ed ha una natural guisa di azione. I Tedeschi pensano un po' dippiù, e lo stesso contenuto prende per essi la forma di universalità. 151.

Anche nella semplice identità con la realtà dell'individuo, l'onesto apparisce come l'universale maniera d'agire dello stesso, come costume, la cui abitudine è una seconda natura, posta in luogo della prima naturale volontà; compenetrante anima, significato e realtà del suo Esser determinato : spirito presente e vivente come un mondo, la cui sostanza è per tal via quale spirito.

Dilucidazione, Come la natura ha sue leggi, come l'animale, l'albero, il sole compiono le sue leggi; così il costume è ciò che si conviene allo spirito della libertà. Ciò che non è nè il dritto nè la morale, l'è il costume: esso è spirito. Perocchè nel dritto la specialità non è della nozione, ma solo della volontà naturale: similmente nell'ordine morale la coscienza non è ancora coscienza spirituale: in questa non si ha che il merito del subbietto, ossia la forma dell'arbitrio in ciò che il subbietto determina bene contro al male. Nell'ordine etico, al contrario, la volontà sta come volontà dello spirito, ed ha un contenuto sostanziale a sè corrispondente. La pedagogica è l'arte di far gli nomini onesti: essa considera gli nomini quali son per natura, e mostra la via di rigenerarli, cangiando la loro primitiva natura in una seconda spirituale; di guisa che questo spirituale addiventi loro abitudine. Nel costume scomparisce l'opposizione di volontà naturale e subbiettiva: la lotta del subbietto è tolta; ed il razionale pensiero prende libero corso, in quanto che al costume conviensi l'abitudine quale è richiesta dal filosofico pensiero, che esige la formazione dello spirito contro le inclinazioni capricciose che son da frangersi e soggiogarsi, onde il pensiero razionale abbia libero corso. L' uomo muore secondo la sua abitudine, cioè quando cessata la contraddizione della coscienza subbiettiva e dell'attività spirituale, sia divenuto spiritualmente o fisicamente insensibile a quello cui si è accostumato: che l'uomo è attivo solo in quanto non ha raggiunto una qualche cosa, e si produca e cerchifar valere la sua volontà in rapporto alla stessa. Quando questa è raggiunta, sparisce l'attività e la

vitalità; e la mancanza d'interesse consecutiva è morte spirituale o fisica.

#### 152.

La sostanzialità del costume giugne per tal via al vero punto, in cui ha valore; chè in quello sparisce l'individuale capriccio, e la coscienza morale che ne fa il contrapposto; perocche il carattere del costume riconosce per suo movente scopo lo incrollabile, nella sua determinazione al reale razionale esclusivo universale; e fonda in ciò il suo merito al par che ogni stabilità degli speciali scopi. La subhiettività stessa è l'assoluta forma, e l'esistente realtà della sostanza; e la differenza del subbietto da questa, come suo obbietto scopo e potenza, è immediatamente la sparita differenza della forma.

La subbiettività, che forma il fondo dell'esistenza per la nozione della libertà, e che nell'ordine morale è differente da questa sua nozione, è in fatto di costumi l'esistenza adeguata alla medesima.

#### 153.

Il Dritto dell'individuo, per la sua subbiettiva determinazione a libertà, ha il suo completamento in ciò che appartiene alla realtà del costume; poiche la coscienza della propria libertà ha la sua verità in tale obbiettività; ed essa possiede realmente la sua intrinseca universalità, la sua propria essenza, nel costume (§ 147).

Un pitagorico (e si dice anche di altri), ad un padre che dimandava la miglior maniera di educare il figlio sno, rispondeva: Fallo cittadino di uno Stato con buone leggi.

Dilucidazione. I tentativi pedagogici di richiamare gli uomini dalla presente universale vita per educarli in campagna (Rousseau nell'Emilio) sono stati vani, mentre non può piacere di rendere gli uomini estranci alle leggi del mondo. Quandanche potesse avvenire la educazione della gioventù nella solitudine, non si può credere che l'astmosfera dello spirito del mondo una volta non ispiri per questa solitudine, e che lo spirito del mondo fosse tanto debole da non insignorirsi di tanto remota parte. Con l'esser cittadino di un buono Stato, l'individuo tocca il suo proprio punto.

### 154

Il dritto dell'individuo alla sua specialità è l'esterna apparente guizalità del costume; perocchè la specialità è l'esterna apparente guisa, in cui esiste il costume.

#### 155.

Il dovere ed il dritto si fondono in questa identità della volontà universale e speciale; e l'uomo pel costume ha dritti in quanto ha doveri, ed ha doveri in quanto ha dritti. Nell'astratto dritto io ho un dritto, e l' Altri ha un dovere che gli corrisponde: nella morale il dritto del mio proprio conoscere e volere e del mio benessere fa d'uopo si unisca e si obbiettivi col dovere.

Dilucidazione. Lo schiavo non può aver doveri; e sol l'uomo libero ne ha. Se da un lato vi fossero dritti e dall'altro doveri, l' intiero svanirebbe; perocchè la loro identità è il fondamento che abbiam fissato per essi.

## 156.

La sostanza del costume, in quanto racchiude unita la coscienza che è per sè con la sua nozione, è lo spirito reale di famiglia o di un popolo.

Dilucidazione. Il costume non è astratto, come il Bene, ma reale nel senso più forte della parola. Lo spirito ha realtà; e le accidenze dello stesso sono gl'individui. Nel buon costume sono possibili sempre due punti di vista; chè o esce dalla sostanzialità, ovvero comportandos atomisticamente, sormonta il fondamento dell'individualità. Quest'ultimo punto di vista è meno spirituale, menando ad un che composto, mentre lo spirito non è l'individuale, ma l'unità dell'individuale e dell'universale.

157.

Come spirito, che conosce se stesso, che è reale, ed obbiettivasi, la nozione di questa Idea è il movimento per la forma de' suoi momenti.

A. Lo spirito del costume immediato o naturale è la famiglia.

Questa sostanzialità va alla perdita della sua unità, alla divisione ed alla sfera del relativo; ed è per tal via

B. società civile; un ligame delle membra, quali ferme individualità, in una universalità, che è perciò formale; ligame operato dai hisogni e dalla garanzia del dritto, come mezzo della sicurezza delle persone e della proprietà, per via di un estrinseco ordinamento degl'interessi particolari e comuni; il cui esterno Stato si

C. comprende nello scopo e nella realtà del sustanziale universule e della pubblica vita a quello consacrata, nel governo politico.

# SEZIONE PRIMA.

# LA FAMIGLIA.

# 158.

La Famiglia, come immediata sostanziatità dello spirito, ha per propria determinazione la sua sentita unità, l'amore; cosicchè la coscienza della propria individualità sta in questa unità come nell'essenzialità che è in sè e per sè, per esservi non una persona in sè, ma un membro.

Dilucidazione. Chiamasi amore la coscienza della mia identità con Altri; di tal che io non sono isolato, e la coscienza, tolto il suo Esser per sè, guadagna nel sapersi identico ad Altri e nel saper Altri a me identico. Intanto l'amore è sentimento; valdire è il cestume sotto forma di un che naturale; onde non rinviensi più nello Stato; perocché per sapersi identico nella legge, fa d'uopo che il contenuto sia anche un razionale cui io debbe conoscere. Il primo momento dell'amore è il non voler essere per me persona ferma; ed essendola, sentirmi difettoso ed incompiuto. Il secondo momento è che io mi rattrovi in un'altra persona; in cui io ho qual valore, che essa ha per me. L'amore è dunque la più mostruosa contraddizione, cui l'intelletto non sa sciogliere; perocchè mulla è più duro quanto una tale puntualità della coscienza che mentre e negata, dee, nonpertanto, aversi affermativa. L'amore produce crisolve insieme una contraddizione; ed in quanto che la risolve è l'unità del costume.

#### 159.

Il dritto, che conviene agl'individui sulla base dell' unità di famiglia, formando la vita individuale in siffatta unità, si presenta nella forma di dritto, come dell'astratto momento della determinata individualità, quando la famiglia va a sciogliersi: allora quelli che erano membra addiventano nel loro sentire e realtà ferme persone; e ciò che facca nella famiglia un determinato momento, vale nella sua distunzione e secondo il suo lado estrinseco, quale sarebbe la possidenza, l'alimento, la spesa di educazione ec.

Dilucidazione. Il dritto della famiglia propriamente surge da che la sua sustanzialità aver dee un Essere determinato. Esso è un dritto contro l'esteriorità, e contro il diparirsi dalla cennata unità. All'incontro l'amore è un sentimento, un subbiettivo, contro il quale l'unità non può aver valore. L'unità può richiedersi, solo in rapporto a quelle cose, che per loro natura sono estrinseche, e non hanno per condizione un sentimento.

160.

La Famiglia si completa per'tre lati:

- a) nella forma della sua immediata nozione, come matrimonio ;
- b) nell'esterno Essor determinato, che sta nella proprietà, ne'beni di famiglia e nella cura; epperò
  - c) nell'educazione de' figli e nello scioglimento della famiglia.

## A. IL MATRIMONIO.

161,

Il mtrimonio , come immediato rapporto del costume , richiede in prima il momento della naturale vitalità; e come sostanziale rapporto , la vitalità nella sua totalità, cioè come realtà della generazione e del suo processo. Ma in secondo luogo la intrinseca unità della naturale razza, unità che è in sè , e che nella sua esistenza è estrinseca , questa nella coscienza si cangia in unità spirituale , in amore di sè conscio.

Dilucidazione. Il matrimonio essenzialmente è un rapporto del costume. Nella maggior parte del Dritti di natura ; il matrimonio viene riguardato dal lato fisicò, secondo ciò che esso è per natura. Lo si è considerato sol come una relazione di razza, intercludendo ogni via alle restanti sue determinazioni. Con pari improntitudine to coneglio il matrimonio sol come contratto civile: pel quale concetto, che si riscontra pure in Kant, dovria conformarsi all'arbitrio individuale, e abbassarsi alla fornat di una bilaterale contrattazione. Il terzo aucor rifuttabile concetto del matrimonio, lo colloca nel solo amore; perocche l'amore, qual sentimento, introduce un lato di accidentalità, che il costune rigetta. La vera determinazione del matrimonio è quella di un ginsto ed onesto amore, nel quale sparisca il mutabile, il capriccioso e il subbiettivo dello stesso.

#### 162.

Il subbiettivo inizio del matrimonio sta nella particolare inclinazione delle persone che entrano in tal relazione, ovvero nella cura e nello stabilimento de genitori ec. L'inizio obbiettivo però è l'accordarsi di due individui per fare una sola persona, trasfondendo la individuale personalità in simile unità; la quale se sotto tale aspetto sembra una limitazione, è davvero un divenir libero, quando se ne abbia la sustanziale coscienza.

L'obbiettiva determinazione, e'l dovere etico, è quello d'entrar nello stato matrimoniale. L'inizio estrinseco, per natura accidentale, dipende dalla forma della riflessione. L'uno degli estremi in esso si è che la decisione de'sennati genitori incominci la cosa ; e che sorga la inclinazione reciproca delle persone destinate ad unirsi, in quanto si conoscono a ciò destinate: l'altro estremo si è che apparisca l'inclinazione nelle persone infinitamente circoscritta a questi. Il primo estremo è la precipua via per conchiudere un matrimonio, alla quale tien d'appresso l'inclinazione degli sposi; di modo che nel matrimonio effettivo l'una e l'altra cosa va unita; onde questa può dirsi la più onesta via. Nel secondo estremo l' infinita particolare individualità fa valere le sue pretensioni; ed è questo che si armonizza al subbiettivo principio del mondo moderno (vedi le osserv. al § 124). Negli odierni drammi ed altre produzioni artistiche, dove è la filogenia quella che forma l'interesse cardinale, l'elemento di compiuta freddezza che vi si annida cangiasi nel trasporto della delineata passione, per la totale accidentalità che vi si connette; onde l'interesse vien descritto come se posasse intieramente su questa; il che può per essa esser d'infinito peso, ma in sè è niente.

Dilucidazione. Nelle nazioni, ove il sesso femmineo ha poca considerazione, i genitori statuiscono i matrimonii secondo il ca-

priccio loro senza dimandarne il piacere degl' individui; visto che la particolarità del sentimento non ha pretensione alcuna.

Alla fanciulla non fa d'uopo che un uomo, ed all'uomo non bisopan dar che una donna. In altre condizioni possono esser motivi determinanti la fortuna, le influenze, lo scopo politico. Il che può riuscir duro, mentre il matrimonio si cangia in mezzo per altro scopo. Al di d'oggi vien riguardato come solo importante l'essere amato. Si crede ch'e bisogni attendere fino a che la propria ora sia suonata, e che nou si possa concedere l'amore se non ad un deterninato individuo.

#### 163.

L'onestà del matrimonio sta nella coscienza della sua unità, come del sostanziale scopo; epperò sta nell'amore, nella fiducia, nella
comunanza dell'intiera individuale esistenza. In tal maniera di sentirla, in tale realtà, l'istinto naturale è rabbassato ad un momento
naturale, che pure è destinato a spegnersi col satisfarlo; mentre il
vincolo spirituale nel suo evero punto si nobilita come il sustanziale
in sò inestinguibile, elevato sull'accidentalità della passione e del
temporaneo particolar capriccio.

Si è già avvertito (§ 75) che il matrimonio non è un contratto sul suo essenzial fondamento; perocchè esso è propriamente l'uscire dalla condizione della contraente personalità ferma nella sua individualità, per elevarsene. Nell'identificazione delle personalità, la famiglia è una persona, e le membra non ne sono che accidenze. La sostanza però è essenzialmente il rapporto di se stessa alle accidenze (vedi l' Enciclopedia delle scienze filosofiche). Detta unificazione è lo spirito del costume, che, spoglio della moltiplice esteriorità del suo Essere determinato quale apparisee negl' interessi diversamente precisati negl'individui e nel tempo, per sè viene onorato come una figura elevata pel concetto, come penate od altro simile; ficilando quella in cui sta il relicioso carattere del matrimonio e della famiglia, la pietà. È un'astrazione ulteriore il dividere il divino il sostanziale dal suo Esser determinato; ed il sentimento dalla coscienza della spirituale unità, che è falsamente fissata come amor platonico. Una tale distinzione corrisponde a quella veduta monastica, che determina il momento della naturale vitalità come il mero negativo, dandogli per sè in tal divisione un infinito peso.

Dilucidazione. Il matrimonio si distingue dal concubinato. A cui si viene principalmente per la soddisfazione degi' istinti naturali; mentre questi nel matrimonio son compresi. Per ciò nel matrimonio sa parta senza rossore di naturali occorrenze, che fuori matrimonio apportano vergogna. Il matrimonio de pur considerarsi in sè insolubile; perocchè lo scopo del matrimonio è l' onestà, la quale sta così in alto, che tutti gli altri scopi sembran senza forza e a lui sommessi. Il matrimonio non dee frangersi per passione, perocchè questa gli è subordinata. Però esso è, solo in sè, insolubile, avendo il Cristo detto: Vi è concessa la separazione per la durezza del vostro curore. E poiché racchia dei limonento del sentimento, non è assoluto, è vacillante, ed ha in sè la possibilità di sciogliersi. Senonchè le leggi debbono render difficilissima questa possibilità per serbare intatto il dritto ded costume contro all'arbitrio.

## 164.

Come la stipulazione del contratto per sè già racchiude il vero trasferimento della proprietà; così la solenne dichiarazione del cousenso all'onesto vincolo matrimoniale, ed il corrispondente riconoscimento ed autorizzazione per parte della famiglia e della civil comunanza (l'entrare in ciò la Chiesa è una determinazione qui trascuranda) effettua la formal conchiusione e la realtà del matrimonio. Cosicche questo legame vien costituito come onesto solo pel precedere di una tale cerimonia; ritenendo la perfezione del sostanziale nel segno, nella parola come il più sprituale Esser determinato dello spirituale (§ 78). Quindi il momento sensuale, che appartiene alla naturale vilalità è posto nella sua relazione etica come una conseguenza, un accidentalità, che appartiene allo estrinseco Esser determinato del ligame etico, il quale può essere stretto anche pel solo amore ed aiuto reciproco.

Quando si dimandasse cosa bisogni riguardare quale scopo precipuo del matrimonio, a fin di cogliere e giudicare le determinazioni legali, s'intenderebbe esser principale quello scopo , la cui realtà, tra i singoli lati, debba esser presa per essenziale in preferenza degli altri. Ma nessuno per se forma l'intiero di quel suo etico contenuto, che è in sè e per se; e l'uno o l'altro lato dell'esistenza del matrimonio può mancare, senza venirne tocca l'Essenza. Quando fosse presa per un'estrinseca formalità e per un così detto comandamento civile la conchiusione del matrimonio, come tale, la solennità, per la quale va espressa e constatata l'essenza del detto ligame come un fatto etico elevato sull'accidentalità del sentimento e sulla particolare inclinazione; allora un simile atto non avrebbe che lo scopo di fondare ed autenticare un rapporto civile, essendo il mero positivo arbitrio di un ordinamento civile o religioso, che è non solo indifferente alla natura del matrimonio, ma che macula altresi il senso dell'amore e, come estraneo, ripugna all'intrinseco di questa unione; in quanto che la coscienza pone un prezzo in questa formale conchiusione indipendentemente dal precetto ; ed in quanto che viene riguardato come precedente condizione del mutuo perfetto convenire. Poiche tale opinione pretende dare l'altissima nozione della libertà, dell' interiorità e della perfezione dell'amore, mentisce all' onestà dell'amore, al frenare e posporre il mero istinto naturale, che è racchiuso naturalmente nella verecondia,e che per una più determinata spirituale coscienza si eleva a castità e continenza. Inoltre per tale maniera di vedere vien rigettata la determinazione etica racchiusa in ciò che la coscienza dalla sua naturalezza e subbiettività s' incentra nel pensiero del sostanziale; ed invece di soffermarsi all'accidentale ed arbitrario delle sensibili inclinazioni toglie il ligame a tale arbitrio e lo dà al sostanziale, al vincolarsi a 'penati; e rabbassa il sensuale momento ad un che condizionato dalla vera etica relazione, e dal riconosorre il ligame come morale. La libertà e lo intelletto che la puntella non ponno comprendere la speculativa natura de 'rapporti sostanziali, che corrispondono all'etica immaculata coscienza propria, alla legislazione de' popoli cristiani.

Dilucidazione. Nella Lucinda di Federigo Schlegel, ed in una imie seposto come la cerimonia della concliusione del matrimonio sia
superflua, trasandabile formalità, essendoire l'amore il sostanziale che
perde di pregio in siffatta soleunità. Il convenir sensibile va concepito qual postulato della dimostrazione della libertà ed interiorità
dell'amore, una argomentazione non nuova pe' seduttori. Bisogna
avvertire, quanto a' rapporti tra uomo edonna, che la fanciulla
nel convenir sensibile rinuncia al suo onore; il che non avviene per
l'uomo il cui campo di onesta attività none altro che quello della famiglia. La destinazione delle fanciulle sta essenzialmente ne rapporti del matrimonio; il loro amore richiede la forma di matrimonio,
ed esige che i diversi momenti in esso racchiusi addiventino la vera
razionale recipicoca relazione.

# 165.

La naturale determinazione di ambo i sessi ottiene un significato intellettuale ed etico per la loro razionalità. Questo significato è determinato per la differenza, nella quale la sostanzialità del costume qual nozione si dirime in sè, per guadagnare in ciò la sua vitalità come concreta unità.

# 166.

Da una parte sta lo spirituale, che si bipartisce nella persona per se stabile, e nella scienza è volere della libera universalità, coscienza del pensiero compreensivo e volere dello scopo obbiettivo: dall'altra parte vi ha ciò che nella sua unità si tiene come spirituale, come conoscenza e volere del sostanziale, ma nella forma di concreta individualità e sentimento: il primo nel rapporto estrinseco è la potenza attiva; l'altro è passivo e subbiettivo. L'uomo quindi ha sua reale sostanziale vita nello Stato, nella scienza e simili, lottando e lavorando contro; il nondo esterno e contro se stesso; cosic-chè combattendo la sua dualità acquista la ferma unità, di cui si ha la calma intuizione e la sensibile subbilettiva onestà nella famiglia. Nella quale la donna ha la sua sostanziale determinazione, ed il sue etico senso in tal pietà.

Nell'Antigone di Sofocle, la pietà, nel suo più elevato concetto, vien affermata come la legge delle donne; legge della sentimentale subbiettiva sostanzialità, dell'interiorità che non ha ancor raggiunta il suo compiuto sviluppo; legge degli antichi Dei, de' mani; eterna legge di cui nessuno conoce donde provvenga, e che vien concepita in contraddizione alla pubblica legge dello Stato; contraddizione altamente etica, epperò sublimemente tragica, individualizzata in esseri feminei al par che maschi.

Bilucidazione. Per educate che sieno le donne, non sono adatte per le scienze più elevate, per la filosofia e per le produzioni dell'arte che esigono un universale. La differenza tra uomo e donna è quella che sta tra l'animale e la pianta ; l'animale corrisponde dippiù al carattere di ni uomo, e la pianta più a quello della donna; perocchè si sviluppa più calmo ciò che ha per suo principio l'indeterminata unità del sentimento. Se le donne stanno capo del governo, lo Stato è in periglio; perciocchè le donne non agiscono secondo il postulato dell'universalità, ma secondo accidentà inclinazioni ed opinioni. L'educazione della donna avviene nell'atmosfera de' concetti, non si sa come, più per vivere che per acquistar conoscenza; mentre il maschio raggiugne la sua posizione sociale più per le spinte del pensiero e per moltiplici tencine it travagli.

#### 167.

Il matrimonio è essenzialmente monogamico; mentre la personalità è l'immediata esclusiva individualità, che si colloca e si dona in al relazione; la cui verità ed interiorità, subbiettiva forma della sostanzialità, procede alla reciproca indivisa donazione di siffatta personalità. Questa giugne alla sna perfezione nel conoscer se stessa in altri, solo quando l'altri è in questa identità come persona, cioè atomo, individualità.

Il matrimonio, ed essenzialmente la monogamia, è uno dei principii assoluti, sul quale riposa il costume di una società. L'erezione del matrimonio vien perciò rignardata come uno dei momenti della divina od eroica fondazione degli Stati.

#### 168.

Mentre il matrimonio procede da questa libera donazione della propria, in se stessa infinita, personalità dell'uno e dell'altro sesso; così non può essere conclinso tra persone che non hanno una propria personalità l'una contro l'altra, per ragion del giro naturalmente identico di intima e conidenziale conoscenza di tutta l'individualità; bensi fa d'uopo che lo sia tra persone di diverse famiglie e di originariamente diversa personalità. Il vero natural sentimento, in conseguenza, si oppone al natrimonio tra congiunti, la cui nozione è un fatto etico della libertà, e non un ligame prodotto dall'immediata naturalezza, e dal corrispondente istinto.

Poiché si è potuto fondare il matrimonio non nel dritto di natura ma nel naturale istinto sessale; o lo si è considerato come arbitrario contratto; si è desunta la monogamia dal motivo estrinseco del fisico rapporto del numero degli nomini e delle donne; nonche, in riguardo alla probizione del matrimonio tra congiunti, si sono affacciati oscuri sentimenti, cui fa di base l'ordinario concetto delle circostanze di natura e della naturalezza del dritto, nonchè la mancanza della nozione della ragione e della libertà.

Dilucidazione. Al matrimonio tra parenti si oppone il sentimento di vergogna: e questo orrore è giustificato dalla nozione della cosa. Valdire che non può essere unito pel matrimonio ciò che è già unito. Dal lato delle relazioni puramente naturali è conosciuto che l'accoppiamento degli animali della stessa famiglia produce frutti più deboli; perocchè quello deve unirsi bisogna sia precedentemente diviso: la forza della materia come dello spirito è tanto più grande, quanto più grandi sono le contraddizioni dalle quali assurge. La condenzialità, la conoscenza, l'abitudine di una vita commenon dee esistere pria del matrimonio: queste cose debbono rinvenirsi nel matrimonio stesso, ed avranno tanto più forte pregio, quanto più sieno e più particolarità abbiano.

## 169.

La famiglia, come persona, ha la sua realtà esterna nella proprietà; perocche ha l'Esser determinato della sua sostanziale personalità nella fortuna familiare.

B. 1 BENI DI FAMIGLIA.

## 179.

La Famiglia ha proprietà non solo, ma come persona universale duratura produce il bisogno e la determinazione di un possesso fermo e sicuro, ossia suppone i beni di famiglia. L'arbitrario momento del particolare bisogno del modo individuo, momento dell'astatta proprietà, e l'egosimo delle brame qui cangiansi in cura; come l'acquistare per una società cangiasi in un che etico.

Lo stabilimento della ferma proprietà apparisce, ne' miti

dell'erezione degli Stati, in connessione con l'erezione del matrimonio, od almeno di una fissata vita sociale. Nella sfera della società civile si manifesta in che consistano detti beni familiari, e quale sia la vera guisa del renderli fermi.

# . . 171.

La famiglia, come persona giuridica a fronte delle altre, riconce il maschio per suo capo. Ed a questi conviene lo acquistar da fuori, il curare i bisogni, disporre e raffermare i beni familiari. Questi son proprietà comune; di guisa che nessun membro della famiglia ha particolare proprietà, ma ciascuna ha dritto sulla proprietà comune. Un tal dritto e 'I dritto di disporre competente al capo della Famiglia possono venire in collisione; perocche l'immediato del familiare etito senno si schiude alla specialità ed all'accidentalità.

## 172

Pel matrimonio si costituisce una nuova Famiglia, chè sta di per sè a fronte della raza, o della casa dà cui è uscita. Il ligame tra esse è fondato sulla naturale parentela; mentre quello della nuova famiglia si basa sull'amore onesto. La proprietà di un individuo sta quindi in essenziale dipendenza con la sua relazione conjugale, e solo indirettamente con la relazione di razza.

I patti matrimoniali, quando pongono una limitazione alla comunanza di beni tra' coniugi, l'innormalità di una conservazione di dritti particolari alla donna e simili, non lan senso che qua' tentativi di garanzia in caso di scioglimento del matrimonio per la morte naturale o per separazione; nel quale caso de diverse membra debbono conseguire la loro parte de' beni comuni.

Dilucidazione. In molti codici è fissata la più ampia periferia della famiglia, scorgendo in essa il ligame essenziale, al paragon di

cui quello di una famiglia speciale apparisce molto fragile. Così nel l'antico dritto romano la donna, sciolto il matrimonio, era in più stret rapporti co' soui genitori di quel che la Josse con i suoi figli e co suo marito: e ne' tempi del dritto feudale la conservazione dell splendor familiae richiedea che in questa non si calcolassero se no gl'individui naschi, e che l' intiero della famiglia formasse la cos principale, in cui sparivano le nuovamente erette. Ciononostant ciascuna nuova famiglia è più essenziale che l' ulteriore dipenden dal parentado; onde i conjugi ed i figli formano il proprio nocciol di ciò che, in un certo seuso, pur famiglia si chiama. Quindi la re lazione di fortuna degl' individui debbe più essenzialmente dipenden dal matrimonio che da più ampio parentado.

# C. L'EDUCAZIONE DE FIGLI E LO SCIOGLIMENTO DELLA FAMIGLI.

## 173.

Ne figli si fa l'unità del matrimonio, che come sostanziale è scinteriorità e sentimento, e come esistente è divisa in un dop subbietto: quell'unità e l'esistenza che è per sè, è l'obbietto ama come cosa cara, come proprio sostanziale Essere determinato. I presupposizione di precedenti immediate persone, i genitori, secon do il lato naturale, qui si presenta come risultato. Tal processo co re per l'infinito progresso di razze producenti e presupposte, e dà guisa onde nell' infinita naturalezza del semplice spirito de penati presenti la sua esistenza qual genere.

Dilucidazione. La relazione d'amore non è obbiettiva tra uoi e donna; imperocché, se il sentimento è unità sostanziale, non però obbiettività. I genitori raggiungono tal relazione pe loro fig ne quali hanno dinnanzi l'intiero dell'unione. La madre ama nel glio il generato, e questo in lei la generatrice: ambi quindi han a sè dinnanzi ciò che han caro. E mentre ne beni familiari l'unità è una cosa esterna, ne' figli essa è in un che spirituale amante que genitori e da essi amato.

.

#### 174.

I figli hanno il dritto di essere nutriti ed educati su' comuni beni familiari. Il dritto de' genitori al servigio de' figli , come servigio , fondasi nella comune cura familiare, e limitasi alla stessa. Così pure il dritto de' genitori sul capriccio de' figli limitasi allo scopo di disciplinarli ed educarli. Lo scopo della punizione non è la riparazione come tale, ma è di natura subbiettiva e morale, è intimorire la naturale spontanea libertà, ed elevar l'universale alla sua cossienza e volontà.

Dilucidazione. L' nomo non è per istinto quello che esser deve, ma egli deve impararlo ad essere. In ciò si fonda il dritto che hanno i fanciulli di essere educati. Val lo stesso quanto a'popoli nei governi patriarcali: in esso gli pomini vanno nutriti da'pubblici magazzini, non considerandosi come indipendenti e maggiorenni. I servigi dunque che ponno pretendersi da'fanciulli, ponno avere soltanto lo scopo dell'educazione e riferirvisi: que'servigi non debbono essere per se qualche cosa, perocche la più disonesta condotta è quella di rendere schiavi i figli. Il momento precipuo dell' educazione è la disciplina, che intende frangere l'egoismo de fanciulli, con che viene ad essere syelto il mero sensibile e naturale. Non si creda che a ciò si possa gingnere con le buone; perocchè l' immediata volontà agisce a senso dell' immediato capriccio e fantasia, non per motivi e concetti. Ove si propongano motivi a' fanciulli, e si conceda agli stessi se vogliano lasciarli valere, allora si rimane tutto al loro piacere. Ma poiché i genitori formano l'essenziale e l'universale, se ne conchiude pe figli il bisogno dell' obbedienza. Ouando non si fomenti ne' fanciulli il sentimento della subordinazione che seco porta il desiderio di divenir grandi, ne nasce un'Essenza che si pronunzia prima del tempo e con presunzione.

### 175.

I fanciulli sono in sè liberi, e la vita è solo l'immediato Esser

determinato di questa libertà: essi dunque non son cose ne degli altri ne del genitori. La loro educazione ha in rapporto alle relazioni di famiglia la positiva determinazione che il costume si manifesti in essi qual immediato non contraddittorio sentimento, e che l'anima viva la sua prima vita di amore confidenza ed obbedienza, base di un'onesta vita: in rapporto alle dette relazioni ha la negativa determinazione d'elevare i fanciulli sul naturale immediato, nel quale si trovano, fino all' indipendenza e libera personalità de alla capacità di entrare nella naturale unità della famiglia.

Lo stato di schiavo del figlio romano è una delle più tristi istituzioni di questo codice; e tale piaga del costume nella loro intima e più dilicata vita è uno de' più gravi momenti per intendere lo storico carattere de' romani, e la loro disposizione al formalismo del dritto.La necessità d'essere educati da quel sentimento proprio a' ragazzi di essere scontenti del come essi sono; come l'istinto di appartenere al mondo degli adulti, che essi riguardano più elevato dà il desiderio di divenir grandi. La pedagogica giuocosa prende la fanciullezza già per qualche cosa che in se valga, immagina tali i fanciulli, onde rimpicciolisce ciò che v' ha di serio e se stesso in una fanciullesca forma spregevole a' ragazzi stessi. E poiche nella difficoltà che prova si sforza di presentarsi come disimpacciata e contenta, rovina e macula il vero proprio maggior bisogno de'fanciulli, oprando in essi in parte la mancanza d'interesse e l'insensibilità per le relazioni sostanziali del mondo spirituale, ed in parte il disprezzo degli uomini, per essersi addimostrato fanciullo e contennendo innanzi a fanciulli, per una vanità ed arroganza divoratrice di propria eccellenza.

Dilucidazione. L'uomo, come fanciullo, ha d'uopo passi un periodo d'amore e confidenza presso i suoi genitori; el razionale fa d'uopo che apparisca in lui come la propria sua subbiettività. Ne primi tempi ha massimo peso la educazione materna; perocchò il costume bisogna sia impiantato nel ragazzo qual sentimento. È mestieri avvertire che in generale i fanciulli amano, i loro genitori un poco meno di quanto i genitori amino i figli ; perocche quelli vanno incontro all'.indipendenza ed alla forza ed hanno i genitori alle spalle, mentre i genitori posseggono in essi l'obbiettività del loro ligame.

#### 476.

Essendo il matrimonio l'immediata etica Idea, che perciò ha sua obbiettiva realtà nell'interiorità del subbiettivo sentimento, in ciò sta la prima accidentalità della sua esistenza. Poiché non può aver luogo costrizione per contrarre un matrimonio, non vi può esse giuridico positivo legame, che potesse mantenere uniti i subbietti dietro azioni e sentimenti contrari e pugnanti. Quindi si richiede una terza etica autorità, che raffermi il dritto del matrimo, sosstazzialità del costume, contro la semplice opinione di ta' sentimenti, e l'accidentalità di temporanee disposizioni di animo; che distingua queste incidenze da una totaleirreconciliabilità, e constati in qual caso il matrimonio sciogliersi possa.

Dilucida-zone. Riconoscendo che il matrimonio posi sul subbiettivo accidentale sentimento, esso può sciogliersi. Lo Stato al contrario che si basa sulla legge non può esser soggetto a dissoluzione. Per altro il matrimonio bisogna sia indissolubile; ma ciò non è cha un postulato. E poichè il matrimonio è un dato del costume, non può essere sciolto per capriccio, bensì per un autorità costituita, sia essa la Chiesa od il Magistrato. So è avvenuta una totale irreconciliabilità, per l'infrazione, p. e., del nodo, allora anche l'autorità religiosa permetter dee la dissoluzione.

# 177.

La etica dissoluzione della famiglia importa che i figli prodotti a libera personalità vengano riconosciuti maggiorenni come persone giuridiche capaci d'avere da un lato la loro libera proprietà, el dergere dall'altra parte la propria famiglia, qua' capi-casa o madri. A fronte di tal nuova famiglia (nella quale i figli hanno la loro ulterior sostanziale determinazione) la primitiva famiglia non rappresenta che il primo fondamento ed il punto di partenza;e vieppiù l'astratto della razza minora il suo dritto.

#### 178.

La natural dissoluzione della famiglia avvenuta per la morte dei genitori, in ispecie del padre, ha per conseguenza, in rapporto a'beni familiari, l'eredità; che è, giusta la sua essenza, l'entrar dell'individuo nel possesso de'bent in sè comuni. Tale impossessarsi, perciò che concerne i gradi più lontani di parentela, e nella circostanza del disperdersi delle persone e delle famiglie nella società civile, è tanto più indeterminato, in quanto che più si perde il sentimento dell'unità, e che ciascum matrimonio è il toglier via le precedenti relazioni di famiglia per crearne un'altra indipendente.

Taluni riguardan come fondamento dell'eredità l'accidente che per la morte i beni restino senza padrone, onde ricadono, come tali, a chi primo se ne impadronisca : il che più d'ordinario avvenendo da parte del parenti, che da parte del vicino, le postitve leggi ne hanno fatta una regola in grazia dell'ordine. Però questa maniera di vedere non tien conto delle relazioni di famiglia.

## 179.

Dal cennato segregarsi surge per l'individuo la libertà di disporre capricciosamente de'suoi beni a seconda del piacere, dell'opinione e degli scopi individuali; ovvero riguardare, di famiglia invece, una cerchia di amici, conoscenti ec. consacrandone l'analoga dichiarazione, con la rispettiva conseguenza dell'eredità, in un testamento.

Nel circoscrivere la cerchia, nella quale si limita l'onesta autorità della volontà per disporre così de'suoi beni, si presentano, precipamente circa al testare, tante accidentalità, tanto arbitrio, tante intenzioni e passionati scopi da render molto vago il momento etico; e la ricognizione della facoltà arbitraria di testare, molto leggermente presta occasione all'offesa delle etiche relazioni, a vili cure, e simili conseguenze; in quanto che dà il dritto e l'opportunità anche all'irragionevole capriccio, anche alla malignità, di ligare a' così detti heneficii e doni in casi di morte (in cui la proprietà non è più mia) condizioni vamitose e signorii soprusi.

#### 480.

Il principio dell'indipendenza avvenire de membri di fansiglia (§ 177) immette nel seno stesso di questa un po' di arbitrio e dissinzione tra'naturali eredi, il quale arbitrio non può aver luogo che limitatissimamente per non minare le relazioni fondamentali.

Il solo diretto arbitrio del defunto non può mettersi a principio del dritto di testare; quandanche non si opponesse al sostanziale dritto della famiglia, e fosse semplicemente l'amore, la venerazione de'primitivi membri di questa ciò che l'arbitrio del morente considera. Tale arbitrio non racchiude cosa in contrario che fosse da rispettarsi più altamente del dritto stesso della famiglia. Il primitivo valore di una disposizione di ultima volontà dipendeva dall'arbitrario riconoscimento altrui. E non potea valer diversamente, quando la relazione di famiglia da cui viene assorbita era debole ed inefficace. L'inefficace di ciò che è reale è un dato immorale; e l'estender troppo il valore del cennato arbitrio racchiude in se l'indebolimento dei costumi. Il render codesto arbitrio nel seno della famiglia principio fondamentale della eredità, è un dato della durezza e dell'immoralità del dritto romano. In forza di questa il figlio potea esser venduto dal padre, e tornava fino alla terza volta in potestà di lui se liberato; non era mai de jure giuridica persona e maggiorenne; non polea possedere in proprietà altro che il botti-

no di guerra, peculium castrense; e quando per la triplice vendita e liberazione usciva fuori della potesta paterna, non condivideva con quelli che erano rimasti nella servitù di famiglia senza una disposizione testamentaria, Così pure, in quel dritto, la donna, che entrava in matrimonio non come schiava (in manum conveniret, in mancipio esset ) ma qual matrona, restava appartenente, non alla famiglia da lei eretta e molto più realmente sua, ma a quella da cui derivava; e quindi esclusa da' beni de' realmente suoi, da questi, genitrice e madre, nulla ereditar potea. L'immoralità di tale ed altri diritti , pel crescente sentimento del ragionevole in fatto di dritto veniva delusa p. e. con l'espressione di bonorum possessio in vece di hereditas ( i giuristi si sanno codesta differenza ); ovvero hattezzando per filius una filiu. Ma si è già avvertito (Osserv. al § 3) come è deplorabile necessità per un giudice dover întrodurre di soppiatto e per astuzia non po' di ragione contro leggi inique, almeno per le conseguenze. La spaventosa instabilità delle istituzioni più gravi, e le tumultuarie leggi contro il male da ciò prorompente , vi si connettono. Quali immorali conseguenze presso i Romani si avesse il dritto dell'arbitrio nei · testamenti, è conosciuto dalle novelle di Luciano e da altre descrizioni. Nella natura stessa del matrimonio, quale immediato costume, sta la miscela della relazione naturale sostanziale, della naturale accidentalità e dell' interno arbitrio. Quandanche presso i Romani l'arbitrio non avesse avuto luogo che nello stato di schiavitù de' figli e nelle altre determinazioni qui sopra addotte, compiutamente si verificava nella leggerezza con cui venla contro il dritto sostanziale permesso il divorzio; cosicché Cicerone stesso, quel Cicerone che avea scritto tante belle cose circa l'Honestum e'l Decorum nel suo libro de Officiis ed altrove, facea la speculazione di rinviar sua moglic per pagare i suoi debiti con un nuovo matrimonio. Per tal via si tracciava una strada legale alla rovina de'costumi ; o meglio le leggi non erano che una derivazione necessaria di questa.

Le istituzioni di eredità ner la conservazione e splendor della famiglia, a via di sostituzioni e fedecommessi, escludendo le figlie in favor de'maschi, o gli altri figli in favor de'primogeniti, od immettendo qualunque disparità, in parte offende il principio della libertà della proprietà ( § 62), in parte posa sull'arbitrio che in sè non ha dritto, sorgendo dal pensiero di voler tenere in piedi questa razza o casa, e non già questa famiglia. Intanto non questa casa o razza, ma la famiglia come tale è l' Idea che ha il dritto di che si parla; e la modalità etica si raggiugne più per la libertà de'beni e per la uguaglianza del dritto creditario, in quanto che per questa via anziche per altra le famiglie si conservano. In simili istituzioni, al par che nelle romane, il dritto del matrimonio è riconosciuto come quello che è la perfetta erezione di una particolare reale famiglia, a fronte della quale non è che un inefficace e semprepiù diradantesi astratto quel che pur si dice famiglia e che chiamasi stirps, gens.

L'amore, memento etico del matrimonio, è, come amore, un sentimento pel reale presente individuo, non per un astrato. Vedi al 2 356 come l'astrazione intellettuale siasi addimustrata qual principio storico dello Stato romano. E nel § 306 vedi come la superiore politica sfera necessariamente produca un dritto di primogenitura ed una ferrea immobilità de' beni della stirpe, non provveniente dall'arbitrio ma dall'Idea dello Stato.

Dilucidazione. In Roma ne' primi tempi il padre potea diseredare ne arche uccidere i suoi figli: ne' l'una ne' l' altra cosa venla concessa negli ultimi tempi. Si è cercato sistemare codesta inconsegnenza immorrale, e la sua derogazione: l'aver voluto attenersi a ciò forma la difficottà ed il difetto del nostro dritto ereditario. In ogni caso possono farsi testamenti; ma il loro precipno punto di vista sta in ciò, che questo dritto arbitrario sorge e s' ingrossa con il segregamento e con l'allontanarsi de' membri della famiglia; che il testamento ha luogo per la così detta famiglia di antici, e non può aver

consistenza se non mancando la vera famiglia de' conjugi e de' figli. Col testamento va sempre congiunta qualche cosa di ripugnante e spiacevole; poiché vi si d'chiara chi sieno quelli cui si è afficzionato. E l'afficzione è arbitraria: può guadagnarsi in questo od in quel modo; può fondarsi su questo quella inettezza; e può avere a condizione che l'istituito si soggetti alle più grandi bassezze. In Inghilterra, dove sono indigene le eccentricità, si colligano co' testamenti molti ridicoli aneddoti.

Passaggio dalla famiglia alla società civile.

#### 181.

La faniglia, naturalmente ed essenzialmente pel principio della personalità, procede ad una moltiplicità di famiglie, che stanno come indipendenti concrete persone l'una a fronte dell'altra. O meglio, il momento che si connette all' unità di famiglia, come etica Idea, quale essa è nella sua nozione, deve avere una realtà indipendente, coè il grado dolla differenza. Astrattamente espressa, è dessa la determinazione della particolarità, che si rapporta all'universalità; co-sicchè questa ne è il fondamento, però ancor interno, che apparisce fornalmente nel particolare. Siffatta relazione di riffessione rappresenta la perdita del costume; fa, ciòè, la società civile, mondo fenomenico del costume, appunto perche l'Essenza dee necessariamente apparire.

L'ampliazione della famiglia, come passaggio di questa ad altro principio, è, nella sua Esistenza, in parte il calmo dila tarsi della famiglia a popolo, a nazione, che in conseguenza ha una comune natural sorgente; ed in parte è il raccogliersi insieme di molte disparse comunità familiari, sia per una forza signoreggiante, sia per libera unione fatta da'bisogni raggruppantisi e dallo scambio de' mezzi per satisfarli.

Dilucidazione. Qui l'universalità ha per punto di partenza l'in-

dipendenza del particolare; onde il costume sembra in tal posizione perduto; perocché, per la coscienza, l'identità della famiglia è propiamente il primo, il divino el l'oute de doveri. Ora però si fa strada la relazione che il particolare dee per me essere il primo determinante, onde va tolto via l'etica deternainazione. Ciononostante io mi vi sbaglio: poiché credendo tener fermo il particolare, l' universale la necessità del convenire insieme è il primo e l'essenziale. Quindi mi trovo nella sfera delle apparenze; chè, il particolare restando per me il determinante cioè lo scopo, io servo all'universalità, che propriamente tiene su me la suprema potenza.

## SEZIONE SECONDA.

#### LA SOCIETÀ CIVILE.

#### 189

La persona concreta che si è come scopo particolare un intiero di bisogni, ed una miscela di necessità di natura e di arbitrio, forma il principio della società civile. Però la particolare persona è essenzialmente in rapporto ad altre tali; onde ciascuna per l' altra, e insiene mediatamente per la forma d'universalità (secondo principio) valga e si soddisfi.

Dilucidazione. La società civile è la differenza che ha luogo tra la famiglia e lo Stato , benchè l' organizzazione della stessa si presenti più tardi come quella dello Stato; imperocchè come differenza presuppone lo stabilimento dello Stato; cui dee avere a sè dinnazzi quale indipendente. La creazione della società civile del resto appartiene al mondo moderno, che fa dritto a tutte le determinazioni dell'Idea. Quando lo Stato va concepito come l'unità di persone diverse, come un'unità, che non è se non conunanza, s'intende con ciò sociata lo la determinazione della società civile. Molti nuovi politici non hanno saputo addurre altra maniera di considerar lo Stato. Nella società civile ciascuno è scopo a se stesso, e tutt'altro per lui è nul-la. Ma senza il rapporto agli'altri non si può raggiungere la cerchia

del proprio scopo: questi altri stan dunque mezzo allo scopo particolare. Ma lo scopo particolare acquista in rapporto agli Altri la forna di universale, e satisfasi quando procura in pari tempo il benessero degli Altri. Poichè la particolarità è connessa alla condizione dell'universalità, l'initero è il fondo della medizzione, in cui tutte le accidentalità di mascita e di fortura restan libere, e le onde delle passioni traboccano non regolate se non dalla ragione che vi apparisce. La specialità, limitata dall'universale, è la misura, secondo la quale coni particolar persona chiede il suo benessere.

#### 183.

L'egoistico scopo nella sua realizzazione, limitata così dall'universale, fonda un sistema di moltiplice dipendenza che cerca la sussistenza e l'henessere individuale e l'suo giurdico Esser determinato nella sussistenza, benessere e dritto di tutti; onde si basa, si realizza e si assecura in questa mutua dipendenza. Si può riguardare questo sistema come Stato estrinseco, Stato della necessità e dell'intelletto.

## 184.

L'Idea in questa divisione impartisce, a' monenti dell'Esser deterninato della proprietà, la specialità, il dritto di svilupparsi e spacciarsi per tutti i lati, ed a mostrar l'universilità del dritto qual fondo e necessaria forma della particolarità, e qual potenza su questa e suo nitimo scopo. Il sistema del costume, perduto nel suo estremo, forma l'astratto momento della realtà dell' Idea che qui non e se non relativa totalità ed intrinseca necessità in questa esterna apparenza.

Dilucidazione. Il costume, nel suo estremo, qui va perduto, e l'unità immediata della famiglia si spezza in una moltiplicità, Qui la realtà è l'esteriorità, la soluzione della nozione, indipendenza dell'esistente momento divenuto libero. Poichè nella società civile il particolare e l'universale si fondono l'un nell'altro; ambi son colle-

gati e condizionati a vicenda. L' uno sembra fare proprio l' opposto dell' altro, e pare che solo esser potesse ad esclusione dell' altro, pure ciascuno ha l'Altro per sua condizione. Così p.e.si riguarda ordinariamente il pagamento delle imposte come ferita alla propria specialità, come un che avverso, il quale arresti il proprio scopo. Ma per quanto ciò apparisca vero, la specialità dello scopo non può venire accontentata senza l'universale; ed un campo su cui non son aggate imposte, non può dinotarsi come quello che renda più vantaggioso il particolare, non può dinotarsi come quello che renda più vantaggioso il particolare. In pari modo può sembrare che l'universale si comporti meglio quando attiri a se la forza del particolare, come si spiega p. e. nello Stato platouico; ma pur questa non è che un'apparenza: mentre l' universale non è che nel particolare, e l'uno si fonde nell' altro. Accontentando il mio scopo, io chiedo l' universale, il quale a sua volta esise il particolare.

#### 185.

Il particolare per sè, quale accontentamento completo de suoi bisogni, quale accidentale arbitrio e subbiettivo capriccio, da una parte nel suo godimento distrugge se stesso el a sua sostanziale nozione; dall'altro lato, come infinitamente eccitato, e nella compiuta dipendenza dall'esterna accidentalità ed arbitrio, e come limitato dalla potenza dello universale è accidentale astistazione de necesari al par che degli accidentali bisogni. La società civile offre in questi contrapposti e nei loro sviluppi lo spettacolo dello scupo e della miseria, e del decerimento fisico e morale ad ambi comune.

L'indipendente sviluppo del particolare (vedi l'osserv. a § 124) è il momento che ne'vecchi Stati mostrasi qual invadente corruzione ed estremo motivo di decadenza. Simili Stati fondati in parte su principii patriarcali e religiosi, in parte sul principio di mo spirituale ma semplice ostume, e principalmente sull'originaria naturale intuizione, non possono sostenere la divisione di questa e l'infinita riflessione della coscienza in sé, e razgiumono tal riflessione con' essa comincia a pro-

dursi, a seconda del sentimento e della realtà, mentre al loro semplice principio manca la vera infinita forza, che giace soltanto in quella unità; la quale lascia prodursi l'un fuori l'altro fino alla loro intiera forza gli opposti della ragione, gli vince. gli serba in se, ed in se li comprende. Platone presenta nel suo Stato il sostanzial costume nella sua ideale bellezza e verità : ma , col principio della stabile particolarità che a' suoi tempi si era manifestato ne' costumi greci, non potè far altro che opporgli il suo Stato sostanziale, che fin dal suo inizio escludeva la proprietà privata (osserv. al 2 46) e la famiglia, nonchè le ulteriori forme del proprio arbitrio e della scelta dello stato ec. E questo difetto vien riconosciuto nella maestosa sostanziale verità del suo Stato; il quale perciò è riguardato come un sogno del pensiero astratto, come un così detto ideale. Il principio della stabile in sè infinita personalità dell'individuo, della libertà subbiettiva, che connessa intrinsecamente con la religione cristiana ed estrinsecamente con l'astratta universalità , è passato nel mondo romano , non giugne al suo vero punto in quella solo sostanziale forma dello spirito reale. Questo principio, storicamente, è più recente del mondo greco; come la riflessione filosofica, che scende fino a guesta profondità, è venuta più tardi della filosofia greca.

Dilucidazione. Il particolare per sè è dilatantesi ed immensuraile, e le forme di tal dilatazione sono indefinite. L' uomo ingrandisce, pe' suoi concetti e riflessioni, i bisogni suoi, che non hanno
una cerchia limitata come l'istinto degli animali, e si ampliano indefinitamente. Dall'altro lato la restrizione de' bisogni e la necessità del pari indefinita; e di il disaccordo di queste circostanze non poù
armonizzarsi se non per la forza dello Stato. Invano lo Stato platonico volle escluder il particolare; cò contraddice all'infinito d'ritto del
l'Idea, che vuol libero il particolare. Nella religione cristiana il
dritto della subbiettività è dato come l'infinità dell' Esser per sè; epperò l'initiero dee aver la forza di porre il particolare in armonia
con l'unità del costume.

#### 186

Intanto il principio della particolarità va a svilupparsi a totalità, passa all'universalità, ed la in questa la sua verità ed il dritto della sua positiva realità. Siffatta unità clie non è l'identità del costume in tal posizione di distinzione, a causa della stabilità dell'uno e dell'altro principio, non istà, in couseguenza, come libertà ma come necessità, che elevando il particolare alla forma di universale, in questa forma chiede ed ottiene la sua fermezza.

## 187.

Gl'individui come cittadini di questo Stato sono persone private; che hanno per proprio scopo l' interesse loro. E poiche lo scopo è mediato dall' universale, che apparisce qual mezzo; non può perciò essere raggiunto se non modellando; il suo Saperè. Volere e Pare ad un tipo universale, facendosi membro della catena di al reciproca dipendenza. L'interesso dell'Idea, che non si trova nella coscienza di un membro della società civile come tale, forma il processo di elevazione delle individualità e della naturaleza loro a fornale libertà e formale università del conoscere e del volere per via della necessità di natura, e dell' arbitrio de' bisogni, educando la subbiettività nella specialità sua.

Il concetto dell'innocenza dello stato di natura e della semplicità de' costumi de' popoli rozzi da una parte, e dall'altra il riguardare i bissgui, la loro soddisfazione, il godimento, l'agio della particolar vita come qualche cosa di assoluto, van congiunti con l'educazione che considera quelli come un che esterno e rovinoso, questi come mezzi per quello scopo. L'uno e l'altro riguardo importano l'ignoranza della natura dello spirito e dello scopo della ragione. Lo spirito ha sua realtà per ciò, ch' egdi si bipartisce, e si dà contine e limite ne'bisogni di natura e nell'insieme dell'esterne necessità; ed anche per ciò ch' egli educandosi, gli vince, e guadagna il suo obbiettivo Essere determinato. Lo scopo della ragione , quindi, non e quella semplicita de' costumi di natura . non il godimento come tale che può esser raggiunto dall' educazione nello sviluppo della particolarità; ma importa che si travagli per toglier via la semplicità di natura, cioè da un lato la passiva impersonalità e dall'altra la rozzezza del conoscere e del volere . o che val lo stesso . l'immediata individualità, serbando l'esteriorità di che la razionalità è capace. val dire la forma dell'universalità, l'essenza intelligente. Per tal via lo spirito in sillatta esteriorità come tale è nella sua sfera, è con se.La sua libertà ha così in se stessa il suo Esser determinato: egli si fa in questa sua determinazione libertà in se, per sè straniero elemento; ed ha a fare con tal cosa che porta la sua impronta ed e da lui prodotta. Per questo altresi viene ad esistere nel pensiero la forma dell' universalità, forma che è il solo degno elemento per l'esistenza dell' Idea, L' educazione è perciò nella sua assoluta determinazione la liberazione, ed il lavoro della più alta liberazione: cioè l'assoluto passaggio all'intinita subblettiva sustanzialità del costume, non però immediata e naturale, ma spirituale ed elevata a forma d'universalità. Codesta liberazione nel subbietto è il duro lavoro che toglie la nuda subbiettività, l'immediato del bisogno, la subbiettiva vanità, del sentimento e l'arbitrio del capriccio. Da questo doro lavoro deriva una parte del disgusto che ricade sull'educazione. La quale per simile lavoro fa che la subbiettiva volontà guadagni l'obbiettività. nella quale da sua parte la volontà e capace, è degna di essere la realtà dell' Idea, Questa forma d' maiversalità, per la quale la particolarità si travagita ed in se sviluppasi, fa che intellettivamente la specialità diventi il vero Esser per se dell' individualità; e dando l'universalità di un contenuto pieno e della infinita determinazione di se stessa, e nel costume l'infinito Esser per se, libera subbiettività. Questa è la posizione, effettuata dall'educazione, come immanente momento, ed infinito merito dell'assoluto.

Dilucidazione. Per uomo educato s'intende colui che può far ututo quello che gli altri fanno, in nulla attenendosi alla sua specialità. L'uomo ineducato si mostra nel non depurarsi a' sensi del-l'universal funzione dell'obbiettó. L'uomo ineducato può ficilmente misisporsi contro gli altri uomini, mentre non ha riguardo che a sè solo, e non ha riflussione pe' sentimenti altrui. Egli non vuole offendere gli altri; mi la sua condotta non si accorda con la sua volontà. L'educazione è la branitura della particolarità che si apprende alla natura della cosa. La vera originalità, poiche produce cose, importa una vera educazione togliendo la non vera insulsaggine, che ricade sugl'ineducati.

### 188.

La società civile racchinde tre momenti:

- A. La mediazione de' bisogni e dell'accontentamento dell'individuo per via del suo lavoro, e dell'accontentamento de'bisogni di tutti gli altri: questo è il sistema de' bisogni:
- B. La realtà dell' universale della libertà ivi racchiusa; ossia la protezione della proprietà con la garanzia del dritto:
- C. La preveggenza contro l'accidentalità che sta in quel sistema; e la cura de particolari interessi, quasi interesse comune, per via della polizia e della corporazione.

## A. IL SISTEMA DE' BISOGNI.

# 189.

La specialità, come quella che è determinata contro l'universale della volonia (ξ 60), è un subbiettivo bisegno, che raggiugne la sua obbiettività, cioè l'accontentamento, per mezzo di α) esterne cose, che sono proprietà e prodotto di altre volontà, e β) per l'attività e pel lavoro come mezzo del mutuo acquistarle. Poiché quindi il suo scopo è l'accontentamento della subbiettiva specialità, che ha valore per l'universale de bisogni e pel libero arbitrio degli altri;

un tale apparire del razionale nella sfera del finito dello intelletto è il lato dal quale viene preso in considerazione, e che riconcilia (gli opposti) nel seno della cennata sfera.

L'economia politica è la scienza che procede da questo punto di vista, mettendo in luce il rapporto ed il movimento delle masse nella loro qualitativa e quantitativa determinazione e sviluppo. Questa scienza è una di quelle che son sorte di pianta ne tempi moderni. La esposizione ne è interessante, mentre il pensiero (vedi Smith, Say, Riccardo) tra l'infinita quantità di cose singole che gli son dinnanzi trova i semplici principii delle cose e l'intelletto regolatore che in quelli opera. Da un lato essa è una conciliazione il riconoscere nella sera de lisogni l'operosa apparenza della razionalità vella cosa; ma viceversa è questo un campo in cui l'intelletto lascia al subbiettivo scopo, alle morali opinioni il suo scontento e l'argitazione morale.

Dilucidazione. Si danno certi bisogni come il mangiare, il bevere, il vestirsi ec. a contentare i quali si dipende intieramente da circostanze accidentali. Il suolo qua e là è più o meno fruttifero, gli anni son diversi ne' loro prodotti, un uomo è diligente un altro è ozioso; ma questo formicolio di arbitrii produce da se determinazioni universali, e l'apparente disordine privo di pensiero è compreso da una necessità che surge di là stesso. L'obbietto dell' Economia è di trovare questo necessario. Tale scienza fa onore al pensiero, nonendo una legge nell'ammasso delle accidentalità. È un interessante spettacolo il vedere come ogni elemento dell' insieme operi sull' altro, come si raggruppino in particolari sfere che reciprocamente influiscono l'una sulle altre e vengano da esse richieste od impedite. Questo andar dell'uno nell'altro, cui in sulle prime non si crede poiché tutto sembra in balia dell'arbitrio individuale, è degno di attenzione, ed ha un' analogia col sistema planetario il quale mostra agli occhi un irregolare movimento, mentre ponno esserne conosciute le leggi.

a) Dei bisogni e dell'accontentamento.

190.

L'animale ha una limitata cerchia di mezzi e guise dell'accontenta demento de' suoi bisogni limitati del pari. L'nomo mostra in questa dipendenza il suo trascendere e la sua universalità, prima per la moltiplicità de' bisogni, e mezzi, e poi per lo somembramento e distrazione de'concreti bisogni in singole parti e lati, che addivengono diversamente specificati e più astratti bisogni.

L'obbietto in dritto è la persona, nell'ordine morale è il subbietto, nella famiglia è il membro di famiglia, nella società civile è propriamente il cittadino come bourgeois: qui nell'ordine de bisogni è (vedi le oss. al §.123) il concreto concetto di ciò che si dice uomo. Onde qui e sol qui si parla propriamente di uomini nel cennato senso.

Dilucidazione. L'animale è un particolare: esso ha il suo istinto, e limitati non trascendenti mezzi per accontentarli. Vi ha insetti
che son connessi con determinate piante, vi ha di altri animali che
hanno una più ampia cerchia, potendo vivere in più climi, ma essa
è sempre più limitata di quella dell' uomo. Il bisogno di abitare e
vestire, la necessità di non lasciar grezza la nutrizione, ma farla a si
adequata trasformandone l'immediata astura, importa che l'uomo non
soddisfi i bisogni così agevoluneute qual l'animale, e ch'egli come spirito non possa agevoluneute soddisfarit. L'intelletto che comprende le
differenze apporta una moltiplicazione in essi bisogni; i quali sono
intesi nel gusto ed utilità che son criterio del giudicarii. Onde non é
il bisogno, ma l'opinione che dee essere soddisfatta; de è un fatto
dell' educazione il decomporre il concreto nelle sue specialità. Nella
moltiplicità de'bisogni sta un freno degli stessi; imperocche, nella
folla delle cose d'uso, la spinta verso di un sol bisogno non è così

forte; e questo è il segno che la necessità non è poi tanto imperiosa.

#### 191.

Così i mezzi de'particolari bisogni e le guise del loro accontentamento, che addivengono relativi scopi ed astratti bisogni, si suddividono e moltiplicano. Tale divisione procedente all'infinito costituiasce il raffinamento, a misura della distinzione di codeste determinazioni e del giudizio della corrispondenza de' mezzi al loro scopo.

Bilucidazione. Gió che gl' Inglesi chiamano comfortable è qualche cosa d'inesauribile e progressivo all'infinito; perocché in ciascuna comodità si scorge un inconveniente, e ciò senza line. Si sente quindi il bisogno, non tanto di ciò che si ha in guisa immediata, quanto del prodotto da ciò che cerca sorgendo protendersi.

### 192.

I bisogni ed i mezzi come reale Essere determinato si fanno un Esser per altri: da cui bisogni e lavoro è reciprocamente condizionata la satisfazione altrui. L'astrazione, che si fa una qualità del bisogno e del mezzo (vedi il § precedente), addiviene anche un reciproco rapporto degl'individui. Questa universalità qual Concocersi el momento che nel suo smembramento ed astrazione effettua i concreti e socievoli bisogni, i mezzi e le guise d'accontentarli.

Diluciduzione. Poicile io mi debbo attagliare agli altri, si ha la forma d'universalità. Lo acquisto dagli altri i mezi dell'accontentamento, e debbo perciò accettare le loro opinioni. In pari tempo son io necessitato ad apportare i mezzi per l'altrui accontentamento. L'uno, quindi, agisce sul'altro ed hanno dipendenza reciproca. Ogni particolare si fa per tal via uu sociabile. Sta una certa couvenienza irrecusabile nel modo di vestire, nel tempo del pranzo; mentre in queste cose non val la pena di mostrare le proprie vedute; e la più accorta condotta in ciò è regolarsi con gli altri.

Questo momento diviene una particolare determinazione dello scopo quanto al mezzo per sè, al suo possesso, come pure quanto ai modo e guisa dell'accontentamento de bisogni. Esso inoltre inchiude la condizione della parità con altri. Il bisogno di questa parità, del ragguagliarsi, e l'imitazione da un lato; dall'altro lato il bisogno di lasciar valere la presente specialità per una distinzione, addiventano la sorgente della moltiplicazione de bisogni e del loro dilatarsi.

194.

Ne'bisogni sociali, come gruppo d'immediati o naturali, e di spirituali bisogni, sta il concetto che questi ultimi che son l'universale, sian quelli che prevalgono; onde in simile sociale momento sta il lato della liberazione; che la forte necessità naturale de' bisogni si occulta e l'uomo si attiene alla sua propria universale opinione, ad una raffermata necessità, all'interna invece dell'esterna accidentalità, all'arbitrio.

Il cancetto che l'uomo, quanto a' bisogni, vivea in libertà in un voluto stato naturale, nel quale avea solo i così detti semplici bisogni naturali usando per soddisfarli que' mezzi che un'accidentale natura gli offirva immediatamente, questo concetto (sena riguardare il momento della liberazione per via del lavoro, di che discorreremo più giù) è un' opinione non vera; stantechè il bisogno naturale come tale e 'l suo immediato soddistacimento sarebbe stato l'affare della spiritualità naufraga nella natura, epperò della barbarie e della non-libertà; e la libertà sta solo nella riflessio ne dello spirituale in sè, nel suo distinguersi dal inaturale e dal suo riflesso in questo.

La cennata liberazione è formale, mentre la specialità dello scopo la canana il contenuto che ne costituisce il fondamento. L'indirizzo dello stato sociale all'indeterminata moltiplicità e specificazione de bisogni de'mezzi e de'godimenti, e della differenza tra'naturali e fittizii bisogni, non la limite. Onde il lusso è un indefinito aumento della dipendenza e de' bisogni ; poichè la a fare con la materia che presta infinita resistenza, e one esterni mezzi di special modo, i quali per essere norprietta delle volonti libere sono l'assoluta malagevolezza.

Dilucidazione. Diogene nella sua perfetta cinica figura è il risultato dell'ateniese vita sociale; e ciò che così lo determinava era una opinione avversata dalla sua maniera di agire. Questa nonera indipendente, ma sorgea dalla società ed era un artificioso prodotto del lusso. Ma mentre da un lato trovavasi alla sua altezza, dall'altro la la necessità e la riprovazione eran del pari grandi, che il cinismo fu generato dalla contraddizione del raffinamento.

# b) Del lavoro.

# 196.

La via (mediazione) di acquistare e preparare i particolari mezzi corrispondenti a' particolari bisogni è il lavoro, che specifica il materiale immediatamente offerto della natura a forza di vari processi per detti moltiplici scopi. Sol questo lavoro dà al mezzo il prezzo e la sua corrispondenza allo scopo; cosicchè l'uomo nel suo consumo si attiene precipuamente a produzioni umane, e son questi travagli quelli ch' e' distrugge usandoli.

Dilucidazione. Il materiale immediato che non si ha in uso di lavorare è ben poco: bisogna acquistare perfino l'aria, quando è mestieri riscaldarla: forse solo l'acqua può beversi come la si trova. Il sudore e'l lavoro umano fanno acquistare agli uomini i mezzi dei bisogni.

Per la moltiplicità delle interessanti determinazioni ed obb'etti sviluppasi l'educazione teorica, che consiste non solo in una moltiplicità di concetti e conoscenze, ma altrest nella volubilità e rapidità del concepire e del passare da un concetto all'altro, e nel comprendere i rapporti intrigati ed universali ec. ed infine nell' educazione dell'intelletto, epperò anche della lingua. L'educazione pratica per via del lavoro importa lo sviluppo de bisogni, l'abitudine al travaglio, quindi la limitazione del proprio fatto, parte secondo la natura del materiale, parte secondo l'arbitrio di un altro, ed infine il disciplinarsi all'obbiettiva attività ed all'universale attifudine.

Bilucidazione. Il barbaro è neghittoso, e distinguesi dal civilizato dal perchè stagna nell'indolenzi, perocchè l'educazione pratica consiste anche nell'abitodine e nel bisogno del lavoro. L'inesperto fa sempre un che diverso da quello vuole; mentre abile lavoratore può esser nomato colui, che porta a compimento ciò che vuole, trovando poca resistenza contro al suo scopo nel fatto subbiettivo.

## 198.

L'universale e l'obbietivo del lavoro sta nell'astrazione, che opera la specificazione de mezzi e de bisogni, e quindi specifica le produzioni ed apporta la divisione de l'avori. Il lavoro dell'individuo per la divisione si la più semplice, e quindi diviene più grande l'abilità nel suo astratto lavoro, e la quantità delle sue produzioni. In pari tempo codesta astrazione dell'abilità e de mezzi rende al tutto necessaria la dipendenza ed il commercio umano per la soddisfazione de crescenti bisogni. L'astrazione delle produzioni rende il lavoro semprepiù meccanico, e capace a far subentrare la macchina in luogo dell'uomo che se ne ritira.

## c) La ricchezza.

199.

In questa dipendeura ed opposizione del lavoro e dell'accontentamento de' bisogni la subbiettiva egoistica brama va a contribuire per l'accontentamento de' bisogni di tutti gli altri, con la mediazione del particolare per l' universale come dialettico movimento; di guisa che ciascuno acquistando producendo e godendo per sè, produce de acquista pel godimento degli altri. Simile necessità, che sta nell'intrecciarsi per ogni verso la dipendenza di tutti, è per ciascuno la ricchezza che rimane commune (§ 170), e che racchiude per lui la possibilità di attignervi la sua parte affin d'educarsi e d'addestrassi al lavoro, nonche per assicurarsi la sussistenza; in quanto che per l'acquistato in forza del lavoro egli mantiene ed aumenta il comun fondo.

#### 200

La possibilità di partecipazione al fondo comune, per le particolari fortune, è limitato in parte per l'immediato proprio fondo o capitale, in parte per l'abilità che dal suo lato è pur dallo stesso condizionato per accidentali circostanze, la cui moltiplicità apporta la diversità nello sviluppo delle disposizioni corporali e spirituali. Una tale diversità, in questa sfera della particolarità, si produce in tutti gli ordinamenti ed in tutti i gradi, ed unita all'accidentalità ed all'arbitrio, dà, necessaria conseguenza, la disparità delle fortune e elle abilità.

La disuguagianza degli uomini posta dalla natura non solo non si toglie dalla società civile, ma prodotta dallo spirito si eleva a disparità di abilità di fortuna e perfino di educazione tellettuale e morale. A questo elemento di disuguaglianza, obbiettivo dritto della particolarità dello spirito, dritto racchiuso nell'Idea, si oppone il postulato della egnalità da quel vuoto intelletto che prende per reale e razionale il suo astratto ed il suo da [arsi. Sinille sfera della particolarità, che l'universale si forma, contiene in sè, nella relativa identità con se stessa, la naturale ed arbituraria specialità, epperò il resto delle circostanze di natura. Inoltre essa è le ragione immanente nel sistema degli unani bisogni e del loro movimento, organizzato a totalità de diversi. Vedi il segu. paragr.

#### 201

Gl'infinitamente moltiplici mezzi, e'l loro movimento limitantesi in infinite guise, nell'opposto prodursi e scambiarsi si racciotesi in infinite guise, nell'opposto prodursi e scambiarsi in racciopion per l'universalità che sta nel loro contenuto, e dividonsi in universali masse; cosicchè l'intiero insieme si configura in ispeciali sistemi di bisogni mezzi e lavori, di modi e guise di accontentamento, di teorica e pratica educazione (sistemi scompartiti agl'individui); il che dà la differenza della posizion sociale.

Dilucidazione. Il modo e la guisa di partecipare al fondo comune è lasciato in balla di ciascuna particolarità individuale; non però è necessaria l'universal diversità delle specialità nella società civile. Se la famiglia è la prima base dello Stato, le posizioni sociali ne son la seconda. Il che è importante per ciò che le private persone, benchè egoiste, hanno necessità di rivolgersi alle altre. E questa è la radice, per la quale l'egoismo si riattacca all'universale, allo Stato, che curta la solidità e fermezza della reciproca dipenderipora di

### 202.

Le posizioni sociali, a senso della nozione, si determinano come posizione sostanziale od immediata, riflessa o formale, e quindi come universale.

a) La posizione sostanziale ha i suoi beni di fortuna ne prodotti naturali del suolo che egli lavora; di un suolo che è capace di e sclusiva proprietà privata, e che suppone non solo un indeterminato consumo ma anche un obbiettivo lavoro. Pel collegarsi del lavoro e dell'acquisto nelle sole epoche naturali, e per la dipendenza de proventi dalle acapitat funzione del processo naturale, lo scop do' bisogni si fa preveggenza del futuro; serba però per sua condizione la guisa di una sussistenza mediata per la riflessione e per la propria volontà, epperò il osstanzial senso di un immediato costume basato sulle relazioni di famiglia e sulla fiducia.

A buon dritto si è posto l'inizio e la prima erezione degli Stati nell'introduzione dell'agricoltura accanto al cominciamento del matrimonio: in effetti quel principio importa (vedi le osserv. al § 170) il lavoro del suolo, epperò l'esclusiva proprietà privata; chè chi cerca la sua sussistenza nell'agricoltura, trasporta la penosa selvaggia vita alla calma del dritto privato ed alla sicurezza della soddisfazione de' bisogni; onde eleva la limitazione della filogenia a matrimonio, ed estende questo nodo ad un duraturo in sè universal ligame, connette i bisogni alla cura di famiglia ed il possesso a' beni familiari. La sicurczza, la stabilità, la durata dell'accontentamento dei bisogni ecc., caratteri pe' quali queste istituzioni si raccomandano, non son altro che forme dell'universalità, per le quali la razionalità, lo scopo finale, si rende valevole ne'cennati obbietti. Il mio onorev olissimo amico, il signor Creuzers, nel quarto volume della sua mitologia e simbolica, ha dato dotte quanto erudite conclusioni sulle feste, su'riti e sulle sacre cerimonie degli antichi in fatto di agronomia : la più interessante di tali conclusioni si è che l'introduzione della coltura dei campi e le corrispondenti istituzioni sono state riconosciute come fatti divini, a' quali si è domandato un culto religioso.

Un'ulteriore conseguenza, che ha luogo anche in rapporto alla lure posizioni sociali si è che il sostanziat carattere della posizione, di che qui si parta, dal lato delle leggi del dritto privato e della garanzia, nouche dal lato dell'istruzione e delle forme anco religiose, subisce modificazioni non in rapporto al contenuto sostanziale, ma in rapporto alla forma ed allo sviluppo di riflessione.

Dilucidazione. Nel nostro tempo la coltura del soulo vien maneggiata in guisa riflessiva come una industria, e prende perciò il
carattere della seconda posizion sociale, in contraddizione alla sua
naturaleza. Intanto la prima posizion sociale ritien sempre la forna
della vita patriarcale e 1 sostanzial senso di essa. L'uomo accoglie
con sentimento immediato il dato e preso; ne ringrazia Dio, e vive
in credente fiducia, che ta' beni dureranno. Egli coglie ciò che viene, e l'usa perchè si riproduce. Questo è un sentimento semplice,
non indiretto all'acquisto delle ricchezze: si può anche nomarlo l'antico il nobile; che consuma ciò che vi ha. La natura è la cosa
principale in siffatta posizion sociale: la propria cura vi è subordinata: mentre nella seconda posizion sociale proprio l'intelletto è
l'essenziale; ed il prodotto dalla natura non è considerato che qual
natarriale.

# 204.

b) La posizione industriale ha per sua funzione il lavoro de' prodotti naturali; e per aver mezzi alla sussistenza fa assegno su su lavoro, sulla riflessione e sull'intelletto, ed essenzialmente sull'esser mediati dai bisogni e lavori altrui. Quello ch'essa produce è gode lo riconosce da se stesso, dalla propria attività. Simile posizione suddistinguesi come lavoro per bisogni singoli in forma più concreta, e pel desiderio di un individuo; questa è la condizione del manufatturiere; come astratta collezione di lavoro per bisogni singoli ma di universal richiesta, questa è la condizione del fabbricante; e come navoro di cambio de' inezzi isolati contro altri tali per via dell' un lavoro di cambio de' inezzi isolati contro altri tali per via dell' universal.

niversal mezzo di cambio, per la moneta in cui è reale l'astratto valore di tutte le derrate; questa è la condizione del commerciante.

Dilucidazione. L'individuo nella posizione industriale fa assegno su se stesso; e da tale sentir di sè è connesso il postulato di una condizione giuridica la più forte. Quindi il principio della libertà e dell' ordine sta nelle città. La prima posizion sociale pensa poco a sè: ciò che guadagna è dono di un estraneo, della natura: tal sentimento di dipendenza è fondamentale in essa; e vi si connette agevolmente il soffrire, da parte degli uomini, tutto quello che può venirne. In conseguenza la prima posizione sociale è più inclinata alla soggezione, e la seconda più alla libertà.

#### 205.

c) La posizion sociale universale ha per sua funzione l'universale interesse della condizion sociale: il lavoro diretto pe' bisogni debbe imprendersi, sia per private risorse, sia per una protezione accordata dallo Stato, che prende in considerazione simile attività; cosicchè il privato interesse trovi la sua soddisfazione lavorando per l'universale.

## 206.

La posizione sociale, qual particolarità divenuta obbiettiva, distinguesi così da un lato, a seconda della nozione, nelle suo universi differenze. Dall'altro lato però, il naturale, la nascita e le circostanze influiscono ad indicare la specifica posizione sociale cui l'individuo appartener debba; ma la suprema essenziale determinazione sta nel-lopinione subbiettiva e nel particolare arbitrio, che in questa sfera coglie il suo dritto, merito ed onore; cosieche ciò che avviene per necessità intrinseca è mediato per l'arbitrio, ed ha, per la subbiettiva coscienza, la forma d'essere un'opera della propria volontà.

Anche in rapporto al principio della personalità e del subbiettivo arbitrio si manifesta una differenza nella vita politica dell' Oriente e dell' Occidente, nonché del mondo antico e moderno. La divisione dell' intiero in posizioni sociali effettuasi ue' primi da sé obbiettivamente, poiché in sé è razionale: ma con ciò il principio della subbiettiva specialità non raggiugue il suo punto; poiché la distribuzione degl' individui nelle varie classi vien lasciata o a' governanti, come nello Stato platonico (de Repub. III. p. 320 e Bip. T. VI), od alla nascita, come nelle caste indiane. Per tal modo nell' organizzazione dello intiero la subbiettiva particolarità non è compresa e non è riconciliata; mentre qual essenziale momento si manifesta come nemica e rovina dell'ordine sociale (vedi l' Osserv. al § 185), come interna corruzione e compiuta degradazione; sia quando ammassata come negli Stati greci e nella romana repubblica. sia quando si serbi possente o religiosamente autorevole quale era in certa misura il caso de'Lacedemoni ed è oggi compiutamente quello degl'Indiani. La subbiettiva particolarità nell'ordinamento obbiettivo, serbato a se corrispondente e nel suo punto vero, si fa il principio dello avvivamento della società civile, e dello sviluppo della pensante attività, del merito, e dell'onore. Il riconoscere, che, quanto ragionevolmente è necessario nella società civile e nello Stato, avviene mediante l'arbitrio, questo dritto è ciò che nell'universale concetto si appella propriamente libertà (§ 121).

# 207.

L' individuo si dà realtà quando procede all' Esser determinato, alla determinata specialità, epperò si limita esclusivamente ad una particolare siera di bisogni. Il sentimento etico in tal sistema è, perciò, la dignità, l' onoranza di farsi e conservarsi membro di un momento della società civile per propria determinazione, per via della sua attività diligenza ed abilità, e per la mediazione con l'universule aver cura per se; venendo riconosciuto tale nel proprio concetto e nel concetto altrui. La moralità ha suo proprio posto in quella sfera, in cui domina la riflessione al suo futto, allo scopo de

Depart Court

particolari bisogni e del benessere; e l'accidentalità nella soddisfazione di questi fa un accidentale e singolar puntello al dovere.

L'individuo in sulle prime, specialmente nella gioventù, resiste al concetto di risolversi per una posizione speciale, riguardando in essa un liniute della sua universal determinazione ed una necessità solo esterna. Ciò deriva dall'astratto pensiero che si arresta all'universale e quindi al non reale; e non riconosce che la nazione per determinarsi procede alla distinzione della nucione dalla sua realtà, epperò alla determinazione e specialità (vedi il § 7), con che solo può acquistar realtà ed etica obbiettività.

Dilucidazione. Quando diciamo: fa d'uopo che l'uomo sia un che, vogliamo intendere che egli appartener dee ad una posizione determinata; in effetti l'un che vuol dire ch' egli è qualche cosa di sostanziale. L'uomo senza posizione è una semplice persona privata, e non istà nell'universalità reale. Dall'altro lato, l'individuo nel sua specialità può tenersi per l'universale, e di intendere che quando egli entri in una posizione, vi si rabbassa. Ma è un falso concetto il creder che, quando qualche cosa acquista l'Essere determinato ad essa necessario, venga con ciò a limitarsi ed abrogarsi.

## 208.

Il principio di questo sistema di bisogni, quale propria specialità del consocere e del volere l'universale che è in sè e per sè, la in sè l'universalità della libertà astratta, epperò il dritto di proprietà, rhe, qui, non è più in sè, ma nella sua vera realtà, come protezione della proprietà per la garanzia.

بعدد استناوالمدم

B. LA GABANZIA DEL DRITTO.

209

Il relativo della reciprocità de' bisogni, ed il lavoro per essi, ha la sua riflessione in sè all' astratto dritto, specialmente nell' infinita personalità. Questa sfera del relativo, come educazione, dà al dritto la determinazione di essere un riconosciuto un saputo un voluto. e mediante ciò il conosciuto e voluto ottiene un valore e l' obbiettiva realtà.

Appartiene all' educazione, al pensiero come coscienza individuale nella forma di nniversalità, l'esser io compreso come persona universale in cui tutti sono identici. L'uomo vale così perchè uomo, non perchè giudeo, cattolico, protestante, tedesco, italiano ec. Questa coscienza, in cui vale il pensiero, è di infinito peso; solo in ciò difettosa in quanto che si oppone alla concreta vita dello Stato allorche si fissa come cosmopolitismo.

Dilucidazione. Da un lato è pel sistema della particolarità che il dritto per estrinseca necessità addivien protezione della specialità. Benchè provvenga dalla nozione, viene ad esistere poiche utile pei bisogni. Mentre vi ha il pensiero del dritto, bisogna educarsi al pensiero, e non soffermarsi al mero sensibile; bisogna adattare all'obbietto la forma dell'universalità, e drizzar la volontà all'universale. Poscia che gli uomini hanno trovati moltiplici bisogni, l'acquisto de'quali intrecciasi per soddisfarsi, vanno perciò a formarsi le leggi.

# 210.

L'obbiettiva realtà del dritto sta in parte nell'esser conosciuto, nell'essere nella coscienza, ed in parte nell'aver forza efficace, nell'aver valore, nell'esser conosciuto come ciò che ha valore universale.

22 1077

# a) Il dritto come legge.

#### 911

Quello che in sé è dritto, è posto nel suo obbiettivo Esser determinato, cioè determinato dalla coscienza pel pensiero, e conosciuto come quello che è e vale come dritto. Questa è la legge; ed il dritto per tale determinazione è dritto positivo.

Il norre qualche cosa come universale, cioè il portarlo alla coscienza come universale, è evidentemente pensare (vedi sonra l'Osserv. al § 13, e l'Osserv. al § 21); perocché si porta così il contenuto alla sna più semplice forma, e gli si dà la sua suprema determinazione. Ciò che è dritto, poichè si fa legge, ha non solo la forma della sua universalità, ma anche la sua vera determinazione. Nel concetto di codice si presenta il momento che qualche cosa sia espressa come regola di condotta che valga per tutti; ma l'intrinseco essenziale momento è in preferenza degli altri la conoscenza del contenuto nella sua determinata universalità. Poiché eli animali hanno la loro legge nell' istinto, e solo gli uomini l'hanuo per consuetudine. anche il dritto consuetudinario racchiude il momento di venir conosciuto come pensiero. Il suo differenziarsi dalle leggi sta in ciò, che può esser conosciuto in guisa subbiettiva ed accidentale , nerché indeterminato e per aver niù oscura l'universalità del pensiero; onde pel doppio lato è accidental proprietà di pochi. È un' illusione il credere che per la forma, d'esser consuetudine, il dritto consuetudinario abbia l'avvantaggio di esser passato nella vita reale. (Oggi si parla di vita, e di passare alla vita tanto più quanto più si tratta di morta materia e di cadaverico pensiero). Non perchè le leggi di una nazione siano raccolte e scritte, cessano per questo di esser consuetudini. Allorguando le consuetudini vanno ad essere raccolte ed ordinate, il che dee presto accadere in un popolo

culto, simile raccolta è un codice che si distingue per il suo disordine, per l'indeterminazione e per le lacune, quante volte non è che una raccolta. Questa distinguesi da un proprio codice, il quale pensando comprende ed esprime i principii di dritto nella loro universalità e quindi nella loro determinazione. Il dritto della nazione inglese, il dritto comune, è, come si sa, racchiuso in Statuti (leggi formali), ed in così dette leggi non iscritte, le quali però sono scritte del pari, e la loro conoscenza si può e si deve acquistare leggendo i molti volumi in quarto da esse riempiti. I giurisperiti inglesi stessi, però, descrivono quanta mostrnosa confusione ne derivi tanto nella garanzia del dritto, quanto nella cosa. Essi rilevano che il dritto non iscritto è racchiuso nelle decisioni delle corti giuridiche e de' magistrati; onde questi si erigono in legislatori, in quanto che possono riportarsi all'autorità de'loro predecessori i quali non han fatto che esprimere il dritto non iscritto, e possono ancora non riportarvisi avendo in se la legge non iscritta, epperò il dritto di giudicar se le precedenti sentenze siano in accordo od in opposizione alla stessa. Per una pari confusione, che surger potea dall' autorità de' diversi famosi giureconsulti, un Imperatore, negli ultimi tempi 'della coltura del dritto romano, trovò per l'avvenire un rimedio, che porta il nome di legge delle allegazioni; con questa eresse una specie di tribunale de' giurisperiti morti da lungo tempo, con pluralità di voci e con un presidente (vedi la storia del dritto romano del sig. Hugo § 354). Uno de'più grandi insulti che potessero farsi ad una nazione in qualunque posizione giuridica, è negarle la capacità di far leggi: che non si tratta di fare un sistema di leggi di nuovo contenuto; ma di riconoscere, ossia comprender pensando il presente giuridico contenuto nella sua determinata universalità applicandolo ed estendendolo alle particolarità.

Dilucida zione. Il sole come i pianeti hanno ancora le loro leggi, ma essi non le conoscono. I barbari son retti dagl' istinti, dalle abi-

tudini, da' sentimenti; ma non ne hanno coscienza. Quando il dritto è posto e conosciuto, van via tutte le accidentalità di sentimento e di opinione, sparisce la forma di vendetta e di compassione, e si divien capace dell' universalità. È veramente necessario che l' intelletto del giudice abbia suo luogo, avendovi collisione nell'applicazione della legge; altrimenti il giudicare sarebbe un affar da macchina. Ma quando si è giunto a tale di procurar le collisioni per lasciar molto al buon senso del magistrato, la cosa è ancor peggiore; perocché le collisioni son proprie anche al pensiero, alla pensante coscienza ed alla sua dialettica; onde la sentenza del giudice non sarebbe che arbitraria. Si dà per condizione del dritto consuetudinario, che esso sia vigente; ma questa vita, cioè l'identità della determinazione col subbietto non fa la cosa. È d'uopo che il dritto sia conosciuto pensando: è d'uopo che sia un sistema in sè stesso, e che valga, sol come tale, nelle nazioni. Quando in questi ultimi tempi si nega a' popoli la vocazione a codificare, non solo lor si fa un insulto, ma con ciò si dice l'insulsaggine che tra l'infinita quantità di presenti leggi non una volta sia toccata all'individuo l' abilità di portarle ad un conseguente sistema, mentre proprio il sistemare, cioè l'elevare all'universale, è il bisogno odierno. Una raccolta di decisioni, quali si trovano nel Corpus juris, vien reputata eccellente perchè codice composto in senso universale; benché in quelle decisioni si fissa sempre una certa specialità ed una mai pretermessa memoria storica. Quanto siano insoddisfacenti tali raccolte, la pratica del dritto inglese abhastanza il dimostra.

# 212.

In questa identità dell' Esser in sè e dell' Esser posta, è obbligatorio solo quel dritto che è legge. Poichè l' Esser posto fa no ell' Esser determinato il lato nel quale può aver luogo anche l' accidentalità dell' egoismo e dell'altrui particolarità; così quello che è legge può essere diverso, nel suo contenuto, da quello che è dritto in sè.

Nel dritto positivo quello che è legale, è la sorgente della conoscenza di ciò che è dritto, o meglio, di ciò che è di dritto. La scienza del dritto positivo è quindi una scienza storica, che ha l'autorità per suo principio. Ciò che del resto può avvenire è cosa dell'intelletto, e riguarda l'esterno ordinamento, la composizione, le conseguenze, l'ulteriore applicazione, e simili. Quando l'intelletto si abbandona alla natura della cosa, nelle teorie, p. e. del dritto criminale, mostra quello che mette a fondamento de' suoi raziocini. La positiva scienza da un lato non ha solamente il dritto, ma anche il necessario dovere di dedurre da' positivi dati tanto l'istorico processo quanto le applicazioni e divisioni delle date determinazioni in tutte le singolarità, mostrandone le conseguenze; dall'altro lato essa non deve assolutamente maravigliarsi quando trova, nel suo affaccendarsi , quistioni di sbieco, allorchè le si dimanda se dopo tutte codeste dimostrazioni in fine de' conti una determinazione di dritto sia ragionevole. - Vedi l'osservazione al 2 3.

## 213.

Il dritto procedendo all'Esser determinato in forma di legge, secondo il contenuto, si presenta quale applicazione in rapporto alla materia delle relazioni e modi della proprietà e del contratto sminuzzantisi e realizzantisi in infinito nella società civile, come ancora alle relazioni etiche posanti sulla coscienza sull'among e sulla fiducia, in quanto racchiadono il lato del dritto astratto (§ 159). Il lato morale, e le morali proibizioni, come quelle che toccano la propria subhietitità e specialità del volere, non possono essere l'obbietto della legislazione positiva. I dritti ed i doveri derivanti dalla garanzia dello stesso dritto, dallo Stato ec. sono pure una materia estranea.

Dilucidazione. Delle altissime relazioni del matrimonio, dell'amore, della religione, dello Stato possono addivenir obbietto di legislazione solo que' lati, che giusta la loro natura, sono capaci di avere in sè l'esteriorità. Intanto su ciò la legislazione de' diversi popoli ha una grande differenza. In Cina p. e. è una legge dello Stato che si debba amare la prima donna più che le altre mogli. Se avviene d'essersi fatto il contrario, si punisce l'uone con la sferza. Così pure trovansi negli antichi codici molte disposizioni sulla fedeltà ed onestà, che non si affanno, essendo al tutto interne, alla natura della legge. La fedeltà e l'onestà sono riguardate come sostanziali, sol quando le cose son presentate innanzi alla coscienza.

## 214.

Oltre l'applicazione al particolare, la legalità del dritto importa anche l'applicabilità ad ogni singolo caso. E con ciò cade nella sfera del quantitativo indeterminato per la nozione, quantitativo per sè, o come determinazione del prezzo nel cambio di un qualitativo contro un altro qualitativo. La determinazione della nozione dà solo un limite universale, dentro al quale la luogo molta latitudine. In grazia della relazione, fa d'uopo franger que l limite, onde addentro lo stesso abbia luogo un'accidentale ed arbitraria conterminazione.

In questo svolgersi dell'universale, non a semplice particolare ma a singolàre, cioè ad immediata applicazione, sta il puro
positivo della legge. Non può determinarsi razionalmente, nè
per l'applicazione di una determinazione provveniente dalla nozione, se p.e.a punire un delitto corporalmente debbano infiggersi quaranta colpi, overo quaranta meno uno; se per l'ammenda debbano pagarsi cinque talleri, ovvero quattro talleri
e ventirrè grossi; se la prigionia debba durare un anno, ovvero trecenquattro giorni e sodici ore, oppure un anno e due
o tre giorni. Ed intanto un colpo dippiù, un tallero anzi un
grosso, una settimana, un giorno di prigionia più o meno, è
un'ingiustiria. Ciononostante la ragione stessa riconosce che
l'accidentalità la contraddizione e l'apparenza ha il suo dritto e
la sua sfera beachè limitata, e non sid carico se tali contraddizioni abbian luogo nell' equilibrio di dritto. L'interesse della

relazione importa che tutto sia definito e determinato, in qualunque modo si voglia purché in disegnati limiti. Questa conterminazione appartiene alla formale coscienza di se stesso, all'astratta subbiettività, che tenendosi ferma dentro un limite può fissarvi od un numero rotondo, ovvero il numero quaranta meno uno. Peco importa alla cosa se la legge non fissi le ultime determinazioni richieste dalla realtà, nua le lasci fissar dal giudice limitato sol da un minimum ed un mazimum; il quale mentre è un numero rotondo non toglie che dal giudice sia compreso come una finita reale positiva determinazione, ma ne stabilisce la necessità.

Dilucidazione. Nella legge e nella garanzia del dritto vi ha essenzialmente un lato che racchiude un'accidentalità, essendo la legge una determinazione universale che deve essere applicata al caso singolo. Si esprimerelbe un'astrazione nel volersi dichiarare contro rate accidentalità. Il quantitativo di una punizione p. e. non può esser adeguato a veruna determinazione della nozione; e ciò che vi è fisso, è sempre da questo lato un arbitrio. Questa accidentalità però è necessaria, e quando si argomenta che un codice non è perfetto per tal riguardo, allora non si bada che vi ha un lato, in cui la perfezione è impossibile, e che però bisogna prenderlo come sta.

# b) L'Esser determinato della legge.

# 215.

L'obbligazione legale, dal lato del dritto dell'esseme conscio ( § 132 e l'Osserv.), importa la necessità che la legge sia resa universalmente cognita.

È tanto ingiusto affiggere la legge così in alto da non poter esser letta dal cittadino, come faceva Dionisio il tiranno; quanto seppellirla in un ampio apparato di eruditi libri, di raccolte, di decisioni dal senso e dall'opinioni diverse, od anche in consuctudini ec. e per soprappiù in lingue straniere, di tal che la conoscenza del dritto in vigore sia sol possibile a que'che vi si rendono dotti. I più grandi benefattori de popoli sono que' goveranuti che hanno lor dato un divinto nazionale in ordinati e definiti colici, sia anche un'informe raccolta quale la giustinianea: e mentre ne vengono lodati, essi non hanno escritato che un grande atto di overe.

Dilucidazione. La professione di un giurista, che ha la particolacouscenza delle leggi, spesso ne fa il suo monopolio; e chi non è del mesticre non debbe interloquire. Così i fisici hanno presa a male la dottrina di Goëthe su'colori, poichè egli non era della parrita, ma sol poeta. Ma come non bisogna essere calzolaio per sapere se le scarpe convengano, così non bisogna essere del mestiere per aver conoscenza di un obbietto di universale interesse. Il dritto tocca la libertà, che è santissima e sublime nell'uomo, e questi conoscerlo deve poichè gli e ne vengono obbligazioni.

# 216.

Per un pubblico codice si richieggono da un lato semplici universali delerminazioni: dall'altro lato la natura di una materia finita importa infinite determinazioni sussecutive. La cerchia delle leggi da un lato dev'essere un già completo insieme, dall'altro lato ha il progressivo bisogno di nuove legali determinazioni. Ma poichè queste antinomie stanno nella specificazione delle massime universali che restan ferme, il dritto perciò non riman ristretto ad un approntato codice, dove le universali semplici massime, diverse dalla loro specificazione, son per sè intelligibili e collocate al loro posto.

Una precipua sorgente dello sviluppo de' codici trovasi nell' antico dritto feudale, ec. quando alle originarie istituzioni racchiudenti un' ingiustizia epperò puramente storiche subentra, col tempo, il razionale in sè e per sè giusto, come si è avvertito del codice romano (Osserv, al 3 180). Però fa d'uopo essenzialmente avvertire, che la natura della materia finita porta con se l'applicazione del razionale in se e per se, delle universali determinazioni ad un progresso infinito. Si misconosce la natura dell'obbietto finito, quale è il privato dritto, con l'esigere la perfezione in un codice, e col volere che sia desso un assoluto incapace di ulteriore determinazione (questa è malattia tedesca ); onde in fondo non potendo esser così perfetto, non si lascia venire nella sua così detta imperfezione alla realtà. Il dritto privato nella così detta perfezione è il perenne avvicinarvisi . e l' andare all' infinito con le applicazioni della materia del finito e dell' individuale, misconoscendo la differenza dell'universal di ragione dall' universale dello intelletto. Le plus grand ennemi du bien c'est le mieux, è l' espressione del vero buon senso umano contro l'intelletto ragionante e riflessivo.

Dilucidazione. Dicesi perfezione la compiuta raccolta di tutte le singolarità appartenenti ad una sfera; ed in questo senso nessuna scienza e conoscenza può essere perfetta. Quando si dice che la filosofia o qualsivoglia altra scienza è imperfetta, si vuol sottintendere che bisogni attenderne il completamento, perocchè il meglio potrebbe mancarvi. Per tal modo niente sarebbe avanzato, nè la Geometria in cui tuttogiorno si presentano nuove determinazioni , nè la filosofia che, quantunque abbia a fare con l'universale Idea, pare può sempre essere ulteriormente specificata. La legge universale starebbe sempre nel decalogo: intanto, mentre un codice non può esser perfetto, la legge : tu non ucciderai ; tu non ruberai, suonerebbe come un assurdo. Qualunque codice potrebbe esser migliore: la riflessione può credere che il maestoso, il sublinie, il bellissimo potrebbe esser pensato anche più grandioso, più alto, più bello. Pure un grande albero si ramifica sempre e sempre più senza esser per questo un nuovo albero; ed e'sarebbe stolido il non voler piantare un albero a causa de' nuovi rami che possano aversi.

Come nella società civile il dritto in sè si fa legge, l'immediato astratto Esser determinato del mio dritto individuale passa alla significazione di venir riconosciuto come Esser determi nato nell'esistente universale volontà e conoscenza. L'acquisizione, le contrattazioni sulla proprietà debbono in conseguenza esser fatte e fissets escondo la forma, che loro dà quell' Essere determinato. La proprietà allora riposa sul contratto e sulle formalità che lo rendono legale e capace di pruova.

Gli originari, cioè immediati, modi e titoli di acquisto (8 54 e segu.) cadono nella società civile e si presentano sol come singole accidentalità o limitati momenti. Il sentimento che si arresta al subbiettivo in parte, ed in parte la riflessione che si attiene all'astratto della loro essenzialità, rigettano le formalità che dal loro canto tengon ferme, contro il morto intelletto, nella cosa, e ponno accrescersi all' infinito. Del resto va col . corso dell' educazione il giungere con arduo e lungo travaglio dalle sensibili ed immediate forme di un contenuto alla forma del suo pensiero ed ad una semplice espressione che gli si attagli; nello stato di una bambina coltura del dritto le solennità e le formalità erano circostanze imponenti e valeano per la cosa stessa anziché di segni: onde anche nel dritto romano è conservata una folla di determinazioni e particolarmente di espressioni solenni, invece di sostituirle con determinazioni di pensiero e con le adeguate espressioni.

Dilucidazione. La legge è il dritto, posto come era in sè (1). Io

(4) La voce latina ler non corrisponde alla redesca gesetz; quella indica una elezione un placitume presenta il concetto dell'autonomia bello Stato, questa importa uno statuto, uno stabilio, un fissato, un posado solidamente. È perciò che nel tedesco,posto e legge, sono la stessa parola; ed è tai accidenza che completa il senso della frase, cui va congiuna questa indispensabile nota.
Il traduttor.

possedendo qualche cosa, ho una proprietà di cui posso insignorirmi poiche senza padrone: fa d'uopo che tale cosa sia riconosciuta e fissata come mia. Perciò si dà lungo alle formalità nello acquisto della proprietà. Si pongono termini di confine per segni alla conoscenza altrui; si creano registri ipotecarii, e contrassegni delle proprietà. La massima parte delle proprietà nelle società civili riposa sul contratto, le cui formalità son tisse e determinate. Si può avere un astio contro tali formalità ed intendere che sian nate per apportar danaro alle autorità : si ponno del pari credere oltraggianti perchè indici di diffidenza, non valendo più il proverbio: l' uomo è la sua parola: pure l'essenziale della forma sta nel porre come dritto quello che in se è tale. La mia volontà è razionale, ed ha valore: questo valore bisogna che sia dagli altri riconosciuto. Qui è mestieri che cada la mia subbiettività e quella degli altri, e che la volontà raggiunga una sicurezza, una stabilità ed un'obbiettività, che non può aversi se non per la forma.

#### 218.

Poichè la proprietà e la personalità hanno nella società civile un legale valore riconosciuto, il delitto non è più l'offesa di un subbietivo infinito, ma della cosa universale, che ha in sè un'esistenza stabile e ferma. Nasce così per le azioni il punto di vista del periglio che apportano alla società, per la qual cosa, se da un lato si aumenta la grandezza del delitto, dall'altro lato la potenza della società divenuta forte minora la gravità dell'offesa e la riguarda più mite.

Il poter offendere in un membro della società tutti gli altri uon cangia la natura del delitto giusta la sua nozione; ma la cangia dal lato dell' esistena esterna, dell' offesa, che tocca il concetto e la coscienza della società civile, e non l'Essere determinato dell'offeso immediatamente. Leggendo le antiche tragedie, vediamo che nei tempi eroici i cittadini si riteneano offesi da' delitti che i membri della real casa commettevano l'un contro l'altro. Poiché il delitto, in se infinita offesa, dec esser misurata, qual Esser determinato, secondo la differenza qualitativa e quantitativa, essenzialmente determinata come concetto e coscienza del valor della legge; l'esser tal delitto pericoloso per la società civile determina la sua grandezza, ed anche la sua qualità. Tal qualità o grandezza varia con le circostanze della società civile; ed è per queste se un furto di pochi sodio da nache di una rapa venga punito con la morte, mentre un furto cento e mille volte più considerevole venga colpito da leggiera pena. Il riguardo del periglio della società civile, mentre sembra aggravare un delitto, soventi è quello che ne minora la considerazione. Ecco il perché un codice penale appartiene al suo tempo ed alle circostànze della società civile.

Dilucidazione. La circostanza che quanto più grande apparisca un delitto nella società, tanto più mitemente debba esseri punito. nare contraddittoria. Se da un lato sarebbe impossibile per la società restar un delitto impunito perche allora verrebbe posto come dritto; dall'altro lato, nella società di sè secura, il delitto è sempre un fatto singolo, instabile ed isolato. Per la fermezza della società il delitto addiventa un che meramente subbiettivo, il quale serge non . dalla sennata volontà ma da naturali spinte. Per questo oftiene il delitto un minor posto, e la punizione si fa più mite. Se la società vacilla, bisogna dare esempi, punendo; perche la pena è un esemnio contro l'esempio del delitto. Nella società in se forma il norsi del delitto è così debole, che il tor via questo porsi richiede ben noco. Le dure punizioni non sono dunque in sè e per sè ingiuste. ma stanno in rapporto con la circostanza de' tempi. Un codice criminale non può valer sempre; ed i delitti son esistenze fenomeniche che ponno attirare un controurto più o men forte.

c) Il Magistrato.

219.

Il Dritto nella forma di legge prodotto all' Esser determinato, per sè, sta fernamente avverso d' particolari voleri ed opinioni di dritto, e dee valer come universale. Questa conoscenza ed attuazione del dritto ne casi speciali, senza il subbiettivo sentimento degl'interessi speciali, conviene ad un'autorità pubblica, al Magistrato.

L' origine storica de' giudici e de' tribunali, sia che abbiano avuta lor sorgente nelle relazioni patriarcali, o nella forza, o nella libera scelta, per la nozione della cosa è indifferente. Il credere che i principi ed i governanti abbiano cominciato a pronunciar sentenze per mera compiacenza e grazia, come pensa il sig. Haller nella sua Restaurazione della scienza politica, è un' inconseguenza che provviene dal non considerare che quando si parla di leggi e Stati, le loro istituzioni sono razionali, in sè e per sè necessarie; e non è la forma, sotto cui surgono e s'impiantano, quella di che si tratta nella disquisizione del loro fondamento razionale. Un'altra maniera volgare di pensarla è quella che considera la garanzia del dritto come inonnortuna prepotenza, soppressione della libertà e dispotismo. La garanzia del dritto deve riguardarsi un dovere al par che un dritto della pubblica forza; e non posa sull'arbitrio degl' individui l' esservi o no una potenza all'uopo.

220

Contro il delitto il dritto in forma di vendetta (§ 102) è un dritto solo in sè, ma non in forma legale, cioè mo in quanto legalizzato nella sua esistenza. In vece dell'offesa particolare l'offesa dell' universale ha a propria efficacia ne'tribunali che prendon su di sè la inquisizione e la considerazione del delitto; onde il subbiettivo ed

accidentale scontarlo per via della vendetta, cangiato nella vera riconciliazione del dritto, valdire nella pena, ha un riguardo obbiettivo, qual riconciliazione della legge che si ripresenta ed opera vigorosamente tolto via il delitto, ed un riguardo subbiettivo, in quanto che il colpevole, nel venir eseguita su di lui la legge ch'egli conosce vigente per proteggerlo, vi ravvisa la soddisfazione della giustizia ed il fatto suo.

## 221.

Ogni membro della società civile ha il dritto di stare in giudizio, come pure il dovere di costituirsi inuanzi a' tribunali. Egli deve impetrare dal magistrato il suo dritto controverso.

Bilucidazione. Poiché ogni individuo ha il dritto di stare in giudizio, è necessario che conosca la legge, altrimenti a nulla gli varrebbe quella facoltà. Però l'individuo ha anche il dovere di presentarsi a' tribunali. Nelle condizioni feudali il forte non si costituiva innanzi a' tribunali da cui era citato, e considerava quasi eccesses la competenza de Magistrati la chiamata che questi faceano di un potente. Tali condizioni contraddicono a ciò che dee essere un tribunale. Ne'tempi moderni gli stessi principi riconoscon la giurisdizione del Magistrato sulle loro cose private; e spesso ne' liberi Stati i loro processi van perduti.

## 222.

In grazia de tribunali il dritto acquista la determinazione di doer essere dimostrabile. La procedura pone le parti nel caso di farvalere i loro mezzi di pruova ed i titoli giuridici, onde il giudice sia in cognizione di causa. Tal procedura è essa stessa un dritto; onde bisogna che sia determinata e che formi la parte essenziale delle teoretiche scienze del dritto.

Dilucidazione. Può sembrar duro agli uomini il sapere d'aver un dritto che gli si nega per mancanza di pruove. Pure il dritto che io ho debbe essere legale; onde bisogna poterlo rappresentare e dimostrare ; esso può valere nella società solo in quanto ciò che è in se è anche legalizzato (posto).

#### 223.

Per lo smembramento illimitato dell' azione giuridica in altre più singolari azioni e ne' corrispondenti dritti, la procedura, come mezzo, si presenta quale estranea al suo scopo. Poiché si accorda alle parti il dritto di passare per tal lungo formalismo, che pure è dritto, ciò può addivenir male ed istrumento dell'ingiustizia: per proteggere quindi le parti e 'l dritto stesso, osotanzial cosa cui mira la procedura, contro l'abuso che può esserne fatto, nasce il dovere di soggettarsi ad un più semplice giudizio, al giudizio di conciliazione, per tentar di appianare le divergenze prima che si passi alla cennata procedura.

L'equità inchiude una derogazione al dritto formale per riguardi morali o per altri riguardi. Ciò che distingue un tribunale di equità è il discostarsi in ogni singolo caso dalle formalità della procedura, e più che tutto, da' mezzi di pruova quali son fissati dalla legge; come ancora l'attenersi giudicando al proprio interesse del singolo caso, come quel caso, e non all'interesse di una universale disposizione di legge.

## 221.

Come sta nel dritto della subbiettiva coscienza la pubblicazione della legge, vi sta del pari la possibilità di conoscere la effettuazione della legge ne'casi particolari, giusta il corso dell'estrinseche azioni e de'titoli giuridici, perocche un tal corso in sè d'una store di un valore universale; chè il caso, mentre secondo il suo particolar contenuto riguarda l'interesse delle parti, riguarda pure l'interesse di tutti, secondo il suo contenuto universale sito nel dritto nelle sue distinzioni Questa è la pubblicità della garanzia del dritto,

Le deliberazioni però de membri di un tribunale sopra un dato caso, essendo manifestazioni di particolari opinioni e vedute, non son da pubblicarsi.

Dilucidazione. La pubblicazione della garanzia del dritto compende il buon seno umano pel dritto e "I giusto. La dignità dei magistrati, al'contrario, fu sempre un gran motivo del non volersi essi divulgare, riguardandosi come il sintuario del dritto 'inaccessi-bili a' profani. Però è di dritto che i cittadini abbiano in essi confidenza, e per tal ragione vien richiesta la pubblicità delle sentenze. Il dritto della pubblicità posa sull'essere il dritto lo scopo de' giudizi, cui, come universale, compete l'universalità; ed anche perchè i cittadini si convincessero che realmente le sentenze son giuste.

#### 225

In fatto di sentenza, quali applicazioni della legge a casi singoli, si distinguono due lati;il primo è la conoscenza dell'indole del caso giusta la sua immediata singolarità; se p. e. si tratta di una convenzione o di un'azione delittuosa; chi ne sia l'autore; qual sia, in dritto penale, la determinazione di un'azione secondo il suo sostanziale delittuoso carattere (vedi l'osserv. al § 119); il secondo lato è la classificazione del caso nella legge della reintegrazione del dritto, che nel ramo penale è la pena. Le decisioni su questi due diversi lati son funzioni diverse.

Nella romana amministrazione della giustizia si divideano queste funzioni: il pretore dava la sua decisione subordinatamente alla verifica dell'indole del fatto commessa ad un giudice particolare. Il caratterizzare la determinata delituosa qualità di un'azione, l'esser essa p. e. un assassimio od un'onicidio, nel dritto inglese va confidato alla penetrazione ed all'arbitrio dell'accusatore; ed il tribiunale, trovandola inesatta, non puo portarsi ad altre determinazioni.

L'intiero corso dell'istruzione della causa, e le azioni giuridiche che sono un dritto delle parti (§ 222), nouche la pronunziazione del as entenza, son tutte proprie funzioni del magistrato, cui come organo della legge, incumbe preparare la possibilità della classificazione del caso, riportarlo dall'apparente sensibile fisonomia ad una riconoscibile cosa di fatto, ed innalzarlo ad una qualifica universale.

# 227. . .

Il primo lato, quello di riconoscere il caso nella sua immediata individualità e nella sua qualificazione, non inchiude per sè sentenza alcuna. È una conoscenza quale è possibile ad ogni unmo educato. Per la qualifica dell'azione è essenziale il subbiettivo momento della conoscenza e della mira dello agente (vedi la seconda parte). La pruova inoltre non riguardando obbietti razionali od astratti intelettivi, ma singolarità, posizioni e circostanze di sensibile intuizione e di subbiettiva certezza, non racchinde alcuna assoluta determinazione obbiettiva (Quindi per risolversi alla subbiettiva certinizone de alla certezza (anini sententia), in riguardo alle pruove che riposano su letti ed assicurazioni altrui, la suprema benche subbiettiva quarentigia è il giuramento:

In ciò di che parliamo è cosa principale a considerarsi la natura della pruova, distinguendola dalle conoscenze e pruove di altro genere. Per pruovare ossia per conoscenze una determinazione razionale, quale è la nozione del dritto, vi vuole ben altro metodo che per dimostrare un teorema di geometria. In questo la figura è determinata dall'intelletto, ed astratta secondo una legge prestabilita. Ma in un empirico contenuto, quale cosa di fatto, la materia a coniscere è la data sensibile intuizione. · la sensibile subbiettiva certezza, le parole e le assicurazioni altruire son tall detti, tali testimoni e circostanze combinate quelle dalle quali si concluide. Le mezze pruove che ne risultano, e le ulteriori conseguenze, le quali, pregne d'incongruenza portano spesso a straordinarie pene, inducono, nel tentativo di determinar la materia obbiettivamente per sè, un'obbiettiva verità, ma che non è la verità di una determinazione razionale o di una proposizione la cui materia è già presa -astratamente dall'intelletto. Nella propria giuridica determinazione di un tribunale sta il conoscere sol tale empirica verità di un'evenienza; ed questa sua propria qualità esclusivo dritto in sè, sito nella necessità, quello cui bisogna tener d'occhio nella quistione del : quanto di giudizio sul fatto e sul dritto debba attribuirsi alle formali corti giuridiche.

Dilucidazione. Non vi ha motivo per dire che solo il Magistrato del dritto debha fissare la posizione del fatto ; poichè la cosa ha un aspetto universale e non solamente giuridico. Il giudizio sulla posizione di fatto vien dalle empiriche circostanze, dalle testimonianze sull'azione o pari intuizioni, e quindi dalle cose di fatto dalle quali si può conchiudere se l'azione sia o no verosimile. Bisogna raggiugnere una certezza, e non la verità che è eterna: tale certezza è la subbiettiva convinzione, la coscienza. La quistione versa sulla forma che debba avere nel giudice tale certezza. La condizione della confessione da parte del delinguente, quale si trova ordinariamente nel dritto tedesco, soddisfa per vero al dritto della subbiettiva coscienza; perocchè ciò che i giudici pronuuciano, non deve esser diverso in coscienza; e quando il delinquente ha confessato, egli non è più straniere al giudizio. Ma si ha una difficoltà; ed e che il delinquente può mentire, onde l'interesse della giustizia sarebbe in periglio. Che se deve prevalere la subbiettiva convinzione del giudice, avviene l'inconseguenza di riguardar l'uomo non più libero. Il mezzo termine sta nel richiedere che la espressione della colpa o dell'innocenza venga dall'anima del delinquente. Ciò si fa per via del giury.

## 998

Il dritto della coscienza della parte nelle sentenze giuridiche, per esser queste la classificazione di un caso qualificato nella legge, cè serbato, sia in rapporto alla legge che è conosciuta, e dè però la legge della parte, sia in rapporto alla classificazione manifestata dalla procedura. Ma quanto a decidere sopra uno speciale subbictivo ed esterno contentno della cosa , la cui conoscenza ricade nel primo dellati segnati al § 215 , il dritto della coscienza si soddisfa iduciando nella subbiettività di chi decide. Tale confidenza fondasi precipuamente sull'esser la parte un pari di chi decide, sia quanto alla specialità od alla posizion sociale, od altro simile riguardo.

Il dritto della coscienza, momento della subbiettiva libertà , può essere rignardato come il punto di vista sostanziale nella quistione sulla necessità della pubblica garanzia del dritto e del così detto giury. A ciò si riduce l'essenziale che può manifestarsi sotto forma di utilità di coteste istituzioni. Son quistionabili gli altri vantaggi provvenienti da altri riguardi e motivi; i quali, al par di tutt'i motivi dati per raziocinio, son secondari e non decisivi, a meno che non desunti da più alta sfera. Che la garanzia del dritto si faccia bene, anzi forse meglio, per via di giurati che per altre istituzioni, è un possibile; dal quale rimontar volendo alla verosimiglianza ed alla necessità, è sempre il dritto della coscienza che affaccia le sue pretensioni e non si accontenta d'altro. Quando si fa un' esclusiva professione della scienza del dritto per quello che fa la cerchia delle leggi, dell'intiero delle giuridiche transazioni e della possibilità di conseguire un dritto anche a causa di una terminologia che usa straniere voci per indicare ciò che è dritto; i membri della società che fanno assegno per sussistere sulla propria conoscenza e volere, sulla propria attività, son posti in una specie di servitù non solo in quello che è personalissimo e tutto proprio ma anche in quello che è sostanziale e razionale, per ragion di tale posizione, essendo loro tenuto estraneo il dritto e sotto tutela. Quandanche abiano il dritto di presentaria d'iribunali corporalmente (in judicio stare), ciò è ben poco se non debbono starvi spiritualmente presenti, con la propria conoscenza; di guias che il dritto cui aspirano resti per desi un'esterno destino.

#### 990

Nella garanzia del dritto la società civile, in cui l'Idea va perduta nella specialità , passando alla distinzione dell'interno e dell'esterno , riproduce l'unità di ciò che è in sè universale e della subbiettiva specialità, quella nel caso singolo, questa nel significato di dritto astratto. La relazione di questa unità nell'estendersi all'intiera cerchia della specialità come relativa unione, fa prima la determinazione della polizia, e nella totalità più limitata e concreta fa quella di corporazione.

Dilucidazione. L'universalità nella società civile è solo necessità: nella relazione de bisogni solo il dritto come tale sta ferno. Ma quelo che io ho: il limitata sfera, rapportasi sola lla protezione di quelo che io ho: il henessero è qualche coas di estrinsco al dritto come tale. Nonpertanto questo benessere nel sistema de bisogni è una determinazione essenziale. L'universale ultresì, che in sulle prime non è che il dritto, deve estendersi al campo interò della specialità. La giustizia è qualche cosa di grande nella società civile: le buone leggi fanno fiorire lo Stato; el alibera proprietà è una condizion fondamentale dello splendore dello stesso: ma poiche io sono rinchiuso interamente nella specialità mia, ho dritto ad esigere che nelle mutue interferenze anche il mio particolar benessere venga richiesto: fa d'uopo che si abbia rignardo al mio benessere alla specialità mia; il che avviene per mezzo della polizia e della corporazione.

## C. LA POLIZIA E LA CORPORAZIONE

## 230.

Nel sistema de bisogni la sussistenza ed il benessere di ciascun individuo è una possibilità, la cui realtà è condizionata dal proprio arbitrio, dalla naturale specialità, come pure dall'obbiettivo sistema de bisogni. Per la garanzia del dritto ogni offesa alla proprietà ed alla personalità viene estirpata. Il dritto, reale nella specialità, richiede pure che sien tolle le accidentalità per uno ed altro scope; che la sicurezza delle persone è delle proprietà operi indisturbata; e che l'assicurazione della sussistenza del benessere degl'individui, il particolar benessere, sia trattato e realizzato come dritto.

# a. La polizia.

#### 231

L'assicuratrice autorità dell'nniversale, in quanto la volontà particolare è il principio dell'uno o dell'altro scopo, in parte resta limitata al giro delle accidentalità, in parte è un ordinamento estrinseco.

## 232.

L'autorità dell'univesale ha a fronare o portare innanzi a tribunali i delituo, accidentalità ed arbitrio de malvagi. Ma oltre a ciò l'arbitrio permesso nelle azioni per se giuste e nell'uso della proprietà privata ha rapporti esterni con gli altri individui, al par che con la pubblica disposizione di uno scope universale. Le azioni pri vate per questo lato universale diventano accidentalità che pro cedono dalla mia forza ei apportano od apportar possono nocumento od ingiustizia agli altri.

Benché non si tratti che di una possibilità di nuccere, la cosa come accidentalità non è più innocua. Tale è il lato dell'ingiustizia, che sta in simili azioni, supremo fondamento della giustizia punitrice della polizia.

#### 234.

I rapporti dell'estrinseco Esser determinato ricadono nella infinità intellettuale: onde non v'ha limite in ciò che sia nocivo od innocoo anche in riguardo al delitto, in ciò che presenti sespetto oppur no, in ciò che debba proibirsi ed invigilarsi, o dispensarsi da proibizione, ispezione, sospetto, inchiesta e rendiconto. Le ulteriori determinazioni son date da' costumi, dallo spirito del governo, dalle fisse condizioni, dal periglio del momento ec.

Dilucidazione. Qui non vi son ferme determinazioni nè assoluti limiti. Qui tutto è personale, ed ha suo luogo l'opinione subbiettiva: lo spirito del governo, i il periglio del tempo entrano a parte delle altre circostanze. In guerra p.e.s. i guardan come nocive molte cose pria innocue. Per siffatto lato di accidentalità ed arbitrio personale la polizia si fa odiosa. Essa può dopo moltissime riflessioni prendere l'indirizzo di attrarre tutto il possibile nella sua giurisdizione però sompre si trova un che il quale può divenir nocivo. In conseguenza la polizia va a divenir pedante e noiare la giornaliera vita degli ndividui. Ma per cattiva che sia questa posizione, non può obbiettivamente tirarsi una linea di denarcazione.

## 235.

Nella indeterminata moltiplicazione e limitazione de giornalieri bisegni in riguardo all'acquisto ed al cambio de mezzi di lor soddislazione, alla cui non ostacolata possibilità ciascuno si abbandona, in riguardo all'esame ed alla vendita da abbreviarsi il più che sia possibile, vi ha de'lati di comune interesse, che son l'affare di ciascuno come di tutti; consistenti ne' mezi ed apparecchi che esser ponno di uso comune. Questi affari universali, questi apparecchi di comune utilità richieggono l'ispezione e la cura della pubblica autorità

## 236.

I diversi interessi de' produttori e consumatori possono venire in collisione vicendevole; e perché l' esatta relazione si presenta nello intero, vi ha d'uopo di rapportarsi ad un preconcetto regolamento che lor sta di sopra. Il dritto ad una tale singolarità, come sarchbe p. e. la tariffa degli articoli de' bisogni ordinarii della vita, sta in ciò che la pubblica esposizione delle merci di uso universalissimo e giornaliero non sono ofierti all' individuo come tale, ma a lui come universale, ciò al pubblico; il cui dritto a non venire ingannato deve affacciarsi qual comune cura della pubblica autorità, del pari che l'esame delle derrate. Principalmento però abbisogna di universal cura e preveggenza il dipendere de frami della grande industria dalle straniere circostanze e lontane combinazioni cui g'i individui applicati e legati a quella sfora non ponno vedere nella loro mutua dipendenza.

A fronte della libertà de mestieri e del commercio nella società civile sta l'altro estremo della cura e della determinazione del
lavoro di tutti per pubblica disposizione, come forse avvenne
l'antico lavoro delle piramidi, e delle altre mostrosse opere
egiziane ed assitiche, che furo condotte per pubblici scopi
senza la mediazione di un lavoro individuale fatto pel particolare arbitrio ed interesse. Questo interesse richiede la libertà
contro un superiore ordinamento; un quanto più ciecamente
s'immerge nello scopo egositico, tanto ha-più uopo di riportarsi
al detto scopo ed all'universale per minorare e mitigare le perigliose trepidazioni e la durata degl' interstizii, ne'quali debbono spianarsi le collisioni sulla via della inconscia necessità.

Transactive Georgia

Dilucidazione. La ispezione e la preveggenza della polizia, ha per iscopo di mediare l'individuo all'universale possibilità che si presenta nel cogliere l'individuale scopo. Essa deve curare l'illuminazione delle strade, la fabbricazione de ponti, la tariffa de giornalieri bisogni. Qui dominano due vedute principali. La prima importa che alla polizia convenga vegliar su tutti; l'atta vorrebbe che la polizia nulla determinasse, poichè ciascuno si regola secondo i bisogni altrui. L'individuo dee certamente aver dritto di guadagnarsi il pane in questo od altro mode: ma dall' altro lato il pubblico ha dritto ad esigere che gli sia approntato il necessario. Ambidue i lati debbono venir soddisfatti; perocche la libertà del mestiere non potrebbe esser tale da mettere in periglio il meglio universale.

#### 237

Assicurandosi all'individuo la possibilità della compartecipazione al fondo universale per autorità pubblica, oltre alla necessaria impertezione di tale assicurazione, essa resta tanto più soggetta al subbiettivo lato all'accidentalità, per quante più presuppone condizioni di abilità, salute, capitale ec.

## 238

In sulle prime è la famiglia il sustanziale intiero cui appartiene il provvedere per questo subbiettivo lato dell'individuo, tanto riguardo a mezzi ed abilità per poter compartecipare al fondo comune, quanto alla sussistenza e cura in caso di tina sopravvegnente incapacità. La società civile però divelle l' individuo da questo ligame, rendo i membri di famiglia l'uno all'altro estranei e persone indipendenti; all'esterna inorganica natura ed al patrimonio, da cui l' individuo ha la sua sussistenza, sostituisce il fondo suo e sottopone la fermezza stessa della famiglia alla dipendenza da sè, all'accidentalità. Per tal via l'individuo si fa figlio della civile società, che ha jante preteusioni su lui, per quanti dritti questo vanta su quella.

Bilucidazione. In ogni caso la famiglia dec aver cura pel pano degl'individui; ma nelle società civili la famiglia resta subordinata, e non forma che la base: essa non è più di tanta compreensiva. operosità. La società civile è nna gigantesca forza che attira gli uomini a sè, richiodendo dagli stessi che lavorino per lei, e che faccian tutto per essa e per mezzo di essa. Dovendo così l' uomo esser membro della società civile, vanta su questa quegli stessi dritti e pretensioni che avea sulla famiglia. La società civile deve proteggere i suoi membri, difendere i loro dritti; come l'individuo è obbligato da dritti della società civile.

#### 239.

Per questo carattere di famiglia universale la società civile ha il dritto el il dovere d'ispezionare ed operare contro l'arbitrio e l'accidentalità de genitori quanto all'educazione per quello riguardi la capacità di divenir membro della società, decidendo se questa educazione debba esser compiuta da altri piuttosto che da genitori; e ciò per cogliere quelle universali disposizioni che ponno derivar dall'educazione.

Dilucidazione. È molto difficile segnare i limiti tra il dritto-dei gentori e quello della società civile. I genitori credono avere piena libertà quanto all'educazione, ed aver facoltà di fare tutto che possono. Sono i genitori quelli che fanno la principale opposizione ad egni pubblica educazione: son essi che gridano e parlano sugl'insegnamenti o' metodo di educazione tenuta contro il, loro parere. Ciononostante la secietà ha dritto di comportarsi in questo proposito a norma delle sus provate vedute, costringendo i genitori ad inviare i loro figli alle scuole, di far loro innestare il vianolo ec. A ciù si riferiscono le controversie avvenute in Francia pel libero insegnamento secondo il piacere de' genitori e contre l' ispezione dello Stato.

La società civile ha del pari il dritto di prender sotto tutela quelli che per dissipazione annullano la sicurezza della sussistenza propria e della propria famiglia , dando luogo conveniente allo scopo della società ed al loro scopi.

Dilucidazione. In Atene era legge che ciascun cittadino doresse render conto de' mezzi onde vivea. Ora si crede che ĉio non importi ad alcuno. Però se l'individuo da un lato è un membro nel sistema della società civile, poiché ogni nono ha dritto di pretender la sussistenza dalla società, questa deve tutelar se stessa. Non si tratta solo che non vi siano famelici; la vera veduta è che non vi sia volgo. E mentre la società civile è in dovere di nutrire gl'individui, essa ha il dritto di costringerli ad aver cura per la propria sussistenza.

# 241.

Al par che l'arbitrio, circostanze accidentali fisiche e poste in esterna relazione possono portar gli uomini alla miseria, ad una posizione che lasciando loro i bisogni della società civile, rende ridicolo egni vantaggio sociale, quali sono la capacità di acquistare abilità ed educazione, ed anche la garanzia del dritto, la cura della salute, e persino il conforto della religione; stante che vanno lor ritolti i naturali mezzi di acquisto, e son franti i ligami di famiglia e di razza. L'autorità universale prende luego della famiglia rispetto ai poveri, tanto riguardo alla immediata indigenza, quanto al seaso d'orrore pel lavoro, alle malvage inclinazioni ed agli altri vizii, che sgorgano dalla cennata posizione pel risentimento all'inginstizia che si solfre.

## 242.

Il subbiettivo della miseria e su tutto la necessità di ogni specie

cui ogni individuo è esposto nella sua naturale sfera richiede anche un subbiettivo aiuto, tanto in riguardo alla circostanza particolare, quanto al cone ed all'amore. È questo il luogo, ove la moralità trova a soddisfarsi nella sua universale forma. Dipendendo però questo aiuto, per sè e nella sua effettuazione, dall'accidentalità, lo sforzo della società procede a trovare e configurare l'universale nelle necessità e ne' loro rimedi, per rendere non bisognevole quell'aiuto,

L'accidentale dell' elemosine e delle istituzioni, quali le lampade appo le immagini de'Santi ec. sono supplite da' pubblici ospizii , ospedali , fanali ec. Alla compassione rimane ancor troppo a fare; cd è una falsa veduta il voler lasciare alla specialità del cnore ed all'accidentalità del sentimento e conoscenza un tale aiuto, e'l credersi ferito ed offeso dalle pubbliche ordinauze e proibizioni. La posizione pubblica è, per lo contrario , tanto più a considerarsi perfetta quanto meno si lascia fare alle particolari opinioni , in paragon di ciò che è preparato in nodo universale.

# 243.

Quando la società civile si trova in una operosità non ostacolat, avrà una popolazione ed industria ognor crescente. Per l'universatizzazione della mutua dipendenza degli uomini a causa de' loro bisogni e delle guise e mezzi di farli nascere e di accorrervi, si aumenta la massa delle ricchezze. E se vieu tratto per tal raddopiata universalità molto guadagno da un lato; dall'altro lato si smembra e limita lo special lavoro, e quindi si aumenta la dipendenza e la necessità della classe ligata a questo lavoro: da ciò proviene l'incapacità de' sentimenti e de' godinenti di una più ampia libertà, ed in ispecie de' vantaggi spirituali di una società civile.

## 214.

Il rabbassarsi di una grande massa al di sotto della misura di

una certa maniera di sussistere che si crede necessaria per un membro delta società, e quindi alla perdita de' sentimenti del dritto dell'onestà e della dignità di vivere salla propria attività e lavoro, genera il volgo; che, di rimando, produce l'agevole concentrazione delle ricclezze in poche mani.

Dilucidazione. È la più disagiata maniera di sussistenza, quella del volgo; eppure questo minimum é molto diverso ne' varii popoli. In Inghilterra credono i poveri aver lor dritto, benché contenti di ben altro che nol' siano i poveri in altre terre. La miseria in sê non fa niente al volgo; questo si determina per la maniera di sentirla u-nita alla miseria, per l'interno risentimento contro i ricchi, contro la società, il governo ec. Inoltre avviene che l'uomo, il quale si nutre sull'eventualità, si fa leggiero e scansa il lavoro come i lazzina i a Napoli. Quindi nasce nel volgo quella malvagità di non sentirsi degni di procurarsi la sussistenza col lavoro, mentre affaccia il suo dritto a sussistere. L'uomo può pensare d'avere un dritto a fronta di un'ingiustizia fatta a questa o a quella classe. La grave quistione sul come possa sollevarsi la miseria è quella che più delle altre commovoe e tormenta le moderne società.

## 245.

Se fosse imposto alle più ricche classi il carico diretto di mantenere la massa misera al livello dell'ordinaria vita, se ne trovassavi
mezi nella pubblica proprietà, uegli ospedali, negli stabilimenti,
ne' chiostri; la sussistenza de' bisognosi sarebbe assicurata senza
esser mediata dal lavoro; il che sarebbe contrario al principio della
società civile, e dal sentimento della indipendenza e della dignità
degl'individni. Che se ciò si facesse per via del lavoro, prestando al
medesimo opportunità, aumenterebbe le quantità delle produzioni; onde e nell'alflusso di queste e nella mancanza dicorrispondenti produttivi consumatori surgerebbe il male che s' ingrosserebbe nell'una e
mell'altra guisa. Da ciò si fa chiaro che nell'eccedenza delle ricchezze
la società civile inon è ricca abbastanza, cioè non possiede abba-

stanza risorse per ovviare all'eccesso della miseria ed al generarsi del volgo.

Queste cose lasciansi studiare in grande nell' Inghilterra; ove si scorgono le conseguenze ottenute dalla tassa de poveri, da 'giganteschi stabilimenti, dall'illimitata liberalità, e più che totto dal toglier via le corporazioni. Il miglior mezzo però contro la miseria precisamente contro il getto della verecondia e della dignità, subhiettive basi della società, come contro l'infingardaggime e la dissipazione ec. cui il volgo va incontro, lo si è trovato, specialmente in Scozia, nel lasciare i miseri al loro destino, cibandoli con la pubblica mendicità.

# 246.

La società civile per questa sua dialettica viene spinta fuori di sè, e, per primo, ingenera determinate società che cercano i consumatori epperò i necessarii mezzi di sussistenza presso altri popoli, i quali sono inferiori ne' mezzi e nelle produzioni d'arte di cui quella ha sovrabondanza.

# 217.

Come la terra, il feruo terreno, il suolo , è condizione pel principio della vita di famiglia; così il mare, naturale elemento che avviasi all'esterno, è condizione per l'industria. Il desio di aquisto si eleva al di là de' perigli , e cambia il tenersi alla zolla, alla limitata cerchia della vita civile , suo godimento e bisogno, con l'elemento della fluidità, del periglio e del naufragio. Con questo mezzo di congiunzione lontane terre si mettono in rapperti commerciali; in relazioni giuridiche di contratto; e nello scambio trovasi la più forte molla educatrice; come il commercio trova il suo significato nella storia del mondo.

Le riviere non sono limiti naturali, quali si son conside-

## - 244 -

rate in questi ultimi tempi; che anzi esse ligano gli uomini al par de'mari. È un pensiero inesatto quello di Orazio:

## — deus abscidit Prudens Oceano dissociabili Terras —

Il che vien mostrato non solo per essere i bacini delle riviere abitati dalla stessa razza o popolo ; na anche per le condizioni antiche dell'Ellenia, della Inoia, della Magna Grecia , e per le attuali di Brettagna, Inghilterra, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Livonia, ec., precisamente nell'opposizione delle pictole interferenze degli abitanti le coste con quelli del continente. Per vedere il mezzo di civilizzazione che si connette col maree, è osservabile quale influenza, sulle nazioni in cui la industria fiorisce, abbia un mare che loro interdica la navigazione: gli Egiziani, gl' Indiani si sono abbrutiti e si profondarono nella più spaventevole e vergognosa superstizione, mentre le grandi operose nazioni si sono affoliate sul maree.

# 248.

Un ulteriore mezzo offerto dal mare è quello della colonizzazione, sporadica o sistematica, curata dalle progressive società civili, onde da un lato parte di loro popolazione procura in novello corpo il ricambio del principio di famiglia, e dall'altro lato surgono nuovi bisogni ed un nuovo campo all'industria.

Dilucidazione. La società civile sente il bisogno di colonizzare. L'incremento della popolazione di per sè lo consiglia; perocchè sorge una massa che non può col lavoro soddisfare a' propri bisognoi quando la produzione supera il bisogno di consumo. La colonizzazione sporadica ha luogo in Germania. I coloni vanno in America in Russia, e vi restano senza dipendere dalla madre patria, e per ciò senza apportarle utilità. La seconda colonizzazione, la sistematica, è al tutto diversa dalla prima. Essa è accordata dallo Stato

con coscienza ed ordinamento della conveniente guisa di espatriare. Questi modi di colonizzazione hanno avuto luogo in molte maniere 
presso gli antichi e specialmente presso i Greci , pe' quali non era 
cosa degna di un cittadino il duro lavoro, applicandosene l' attività 
a'pubblici negozi. Ove la popolazione cresca di modo che surga necessità di provveder per essa, allora la gioventù è spedita in nuove contrade, in parte elettive, in parte da trovarsi. A' tempi moderni non si riconoscono nelle colonie gli stessi dritti goduti dagli abitatori della madrepatria; e ne son nate guerre e finalmente emancipazioni, come l'addimostrano le storie delle colonie inglesi e
spagnuole. L' affrancamento delle colonie però si è provato esser il
miglior vantaggio per lo Stato originario, come la liberazione degli
schiavi è il più grande vantaggio de'padroni.

## 249.

La prevveggenza della polizia in prima effettua e serba l'univerasle racchiuso nella specialità della società civile, essendo un ordinamento estrinseco, un'istituzione indiretta alla protezione e sicurezza della massa de' particolari scopi ed interessi, che hanno la loro fermezza in quell'universale; ma ha inoltre come sua guida superiore il provvedere per gl'interessi (§ 246) che menano ai di là di siffatta società. Secondo che, giusta l'Idea, la specialità stessa del cennato universale, suo immanente interesse, si fa socope do dibietto della sua volontà e dell'attività sua, si ripresenta il costume come un immanente nella società civile. Da ciò viene la determinazione di corporazione.

# b) La corporazione.

# 250.

La posizione agricola ha suo concreto universale, in eni vive, nella sostanzialità della sua vita, in se stessa immediata, della famiglia e della natura. La posizione universale nella sua determinazione ritiene a scopo della sua attività ed a suo fondamento l'universale per sè. Media tra le due, la posizione industriale è ordinata al particolare, epperò ad essa è precipuamente propria la corporazione.

#### 251.

Il lavoro nella società civile, secondo la natura della sua specialità, si divide in diversi rami. La somiglianza della specialità, come generale, viene all'Esistenza nell'associazione, e con ciò lo scopo indiretto al particolare egoistico si comprende ed opera qual universale; onde il membro della società civile, giusta la sua speciale abilità, è membro di una corporazione, il cui scopo universale è al tutto concreto, e no na più ampia latitudine oltre quella chè sta nel dato mestiero e nel proprio affare ed interesse.

# 252.

La corporazione, giusta tal delerminazione, sotto la sorveglianza della pubblica autorità ha dritto di curare i suoi propri definiti interessi, di accogliere nuovi membria norma dell' Obbiettiva qualità di loro abilità ed onestà, fino ad un numero determinato dall'insieme dei rapporti, e di provvedere, in ciò che le appartiene, contro le casualità, come per l'addestramento alle attitudini diverse. Ma su tutto bisogna che si presenti come seconda famiglia, il cui passo all'universale non è determinato ne dagli individui, nè dalla società civile estranea alle loro particolari necessità.

L'industriale é diverso dal salariato che è pronto ad un solo e singolo accidental servigio. Quegli, padrone od altro, è membro della comongnia, non per il solo accidental mestiere, na per l'intiera sua sfera, per l'universale della sua speciale sussietana. Il privilegio, come diritto di un ramo della società civile compreso in una corporazione, si distingue dal privilegio inteso nel senso ettimologico: questò è un'eccezione casuale le leggi universali, quello è una legàlizzata determinazione

che sta nella natura stessa della specialità di un essenzial ramo della società.

253.

La famiglia, nella corporazione, non solo ha la sua ferma base, trovandovi (§ 170) una stabile fortuna e l'assicurazione della vicundizionata dalla capacità; ma le è rionosciuta altresì l'una e l'altra cosa; di modo che il membro di una corporazione non ha bisogno di rappresentare con ulteriori esterne determinazioni la sua abilità, e ch' egli valga a qualche cosa. Va così riconosciuto che egli appartiene ad un intiero, e per ciò stesso è membro della società universale, ed ha interesse e si affaccenda per il non egoistico scopo di tale intiero. Così nella sua posizione egli trova l'onoratezza sua.

L' istituir corporazioni per la sicurtà de'beni nello intraprender una coltura di campi e quanto alla proprietà privata, appartiene ad altra sfera (osserv. al 2 203). Ove si elevino clamori contro al lusso ed alla dissipazione della classe industriosa, onde nasce il volgo (§ 214), non bisogna trasandar le altre cause, di fondo etico, quale p. e. il render semprepiù meccanico il lavoro. L'individuo non ha posizione onorata quando non sia membro di un' autorizzata corporazione ( sol per l'autorizzazione una comunità è corporazione): egli nel suo isolamento, ridotto all' egoistico lato del mestiero, non ha nulla di stabile nel suo godimento. Egli dee cercar di conseguire la riputazione per l'esterna esposizione de'passi dati nel suo mestiere, esposizione illimitata; mentre non trova a vivere secondo la sua posizione, per non averne alcuna; perocché esiste nella società civile solo quella comunanza che è legalmente costituita e riconosciuta; onde per l' individuo non vi ha la forma di vita universale che gli si attagli. L'aiuto alla miseria perde, nella corporazione, il suo accidentale, al par che l'iniquo scoraggiamento che ne provviene: la ricchezza in forza del do-

Trimes Google

vere di associazione si depura dell' orgoglio e dell' invidia che ponno destarsi, quello nel possessore, questa negli altri; e la probità serba la sua stima e l'onor suo.

### 251.

Nella corporazione sta un limite del così detto natural dritto di cercitare la propria abilità per acquistare ciò che è acquistabile; in quanto che determinata secondo ragione, affrancata dalla opinione propria e dall'accidentalità, dal proprio rischio come dal rischio altrui, vien riconosciuta ed insieme elevata a conscia attività per uno scopo comune.

#### 255.

La corporazione fa dopo la famiglia la seconda etica radice dello Stato, fondata sulla società civile. La famiglia racchinde il momento della subbiettiva apecialità e dell'obbiettiva universalità in unità sostanziale; la corporazione riunisce intrinsecamente i momenti distinti nella società civile come specialità in se riflesse de bisogni e del godimento, e come astratta giuridica universalità; di modo che in tal riunione il particolar benessere è realizzato ed è di dritto.

La santità del matrimonio e l'onore della corporazione sono i due momenti pe'quali si organizza la società civile.

Dilucidazione. Ne' tempi moderni si son tolle le corporazioni, intendendosi che l'individuo debba curar per se stesso. Anche ciò concesso, nella corporazione uno si cangia l'individuade obbligazione di oprare il proprio acquisto. Ne' nostri moderni Stati, i cittadini non prendon parte agli affari universali politici: e nonpertanto è necessario di accordare agli umini onesti, oltre a'privati scopi, anche un'attività universale. Siffatto universale, che i moderni Stati non offrono, trovasi nella corporazione. Noi abbiam già visto che l'individuo can l'aver cura per sè nella società civile, agisce anche

per gli altri. Però tale inconscia necessità non basta; e la conscia peusante probità nasce principalmente nella corporazione. Certamente fia d'uopo che questa sopporti l'alta ispezione dello Stato, onde non si chiudat in se stessa e non si rabbassi ad una meschina casta. Ché la corporazione in sé non è una tribù chiusa agli estranei; ma è il costituirsi di un singolare stabile mestiere elevato ad una sfera ove acquista forza ed onore.

#### 256.

Lo scopo della corporazione, qual limitato e finito, ha la sua verità nello scopo universale e nell'assoluta realtà di questo, al parche la distinzione la quale si presenta nell'estrinseco ordinamento di polizia e la sua relativa identità. Con ciò la sfera della società civile passa a Stato.

Le città e le terre, quelle sede de' mestieri cittadini, della riflessione che in sè procede e smembrasi, queste sede del costume riposante sulla natura della famiglia e degl' individni che conservano se stessi mediante altre giuridiche persone; tali due ideali momenti sono quelli su cui s'impianta lo Stato come sul suo vero fondamento. Questo sviluppo del costume immediato a Stato per la divisione della società civile, che in quello ha il vero fondamento, questo sviluppo e sol questo è la scientifica pruova della nozione dello Stato, Mentre nel processo della scientifica nozione lo Stato apparisce qual risultato, presentandosi questo come vero fondamento, toglie la mediazione e quell'apparenza, e si eleva all' Essere immediato. In realtà lo Stato è il Primo, nel cui seno si organizzano la famiglia e la società civile: ed è l' Idea dello Stato quella che si divide in ta' due momenti. Nello sviluppo della società civile la sostanza del costume acquista la sua infinita forma, che in sè racchiude due momenti: 1) l'infinita distinzione fino all' esser per sè dell'Essere in sè della coscienza ; e 2) la forma dell' universalità, che sta nell'educazione, forma del pensiero nel quale lo spirito, come organica totalità, è obbiettivo e reale nelle leggi e nelle istituzioni, sua pensata volontà.

## SEZIONE TERZA.

LO STATO.

257.

Lo Stato è la realtà dell'Idea del costume, lo spirito del costume come la manifesta, dichiarantesi, sostanziale volontà che si pena e su, e compie ciò che sa in quanto lo sa. Esso ha la sua esistenza inmediata nel costume; e la sua esistenza mediata nella coscienza, nel sapere e nell'attività degl'individui: la quale ha sua sostanziale libertà nel semo dello Stato quale essenza, scopo è prodotto della sua attività.

I penati erano in Atene gli dei interni ed inferiori dello spirito del popolo, che si conosceva e voleva divino: la pieta era un sentimento, ed il costume che si specchiava nel sentimento; la vitti politica era il volere dello scopo che si pensava esser per se.

258.

Lo Stato è il razionale in sè e per sè, come realtà della sostanziale volontà che ha in quello la elevazione della particolare coscienza all'universalità. Siffatta sostanziale unità è l'assoluto incrollabile scopo, in cui la libertà tocca il suo più sublime punto, avendo il più alto dritto sugl'individui, di cui è altissimo dovere l'es ser membri dello Stato.

Scambiandosi lo Stato con la società civile , e ponendosi la sua determinazione nella garanzia ed assicurazione delle proprietà e della personale libertà, l'interesse degl' individui come

- II Beginsen Com

tali sarebbe lo scopo supremo dell'associarsi, onde saria arbitrario l'esser membro di uno Stato. Ma lo Stato ha tutt'altra relazione con l'individuo: perocché essendo lo Stato lo spirito obbiettivo, l'individuo stesso non ha obbiettività, non verità, non costume, se non come membro di quello. L'associazione come tale ne è il vero contenuto e scopo; e la determinazione dell' individuo è il menare una vita universale : le sue particolari soddisfazioni , attività e metodo di condotta hanno a lor punto di partenza e risultato questo sostanziale ed universale. La razionalità, astrattamente considerata, sta nella compenetrantesi identità dell'universalità e della singolarità; considerata concretamente qui giusta il suo contenuto, sta nell'identità dell'obbiettiva libertà, cioè dell'universale sostanziale volontà, e della subbiettiva libertà, cioè della conoscenza individuale e della volontà che cerca il suo particolare scopo; e giusta la sua forma sta nello agire secondo assiomi e leggi pensate cioè universali. Una tale Idea è l'in sè e per se eterno e necessario Essere dello spirito. Non importa all'Idea dello Stato quale sia l'origine storica dello Stato, e di ciascuno Stato particolare, e qual sia stato o sia il suo dritto e la sua determinazione; se provvenuti dalle condizioni patriarcali, se dallo spavento o dalla fiducia, se dalle corporazioni; se la coscienza abbia compreso il loro fondamento come dritto divino o positivo, come contratto od nso ec. Per le conoscenze scientifiche, delle quali si tratta, lo apparire è una cosa storica. In rignardo all'autorità di uno Stato reale, in quanto dedotta da ció su cui si fonda, e questa desunta dalle forme del dritto in lui valevole. Le considerazioni filosofiche non s' impacciano che della nozione pensata, la quale costituisce l'intimo di tutto ciò che si è cennato. Nella ricerca di tale nozione Rousseau ha avuto il merito di presentare come principio dello Stato la volonta, principio che non solamente per la sua forma, come quello dell'istinto sociale della divina antorità, ma anche pel suo contenuto è un pensiero, anzi il pensare stesso. Senonchè quando la volontà va compresa sol nella determinata forma della individuale volontà, come si fece da Fichte, e la volontà universale non va intesa come l'in sè e per sè razionale volontà, ma qual volontà comune provveniente dalle volontà individuali in quanto conosciute, l'associazione degl' individui nello Stato non avviene che per contratto, il quale perciò ha per base l'espresso accordo arbitrario e capriccioso, onde sieguono le ulteriori intellettuali conseguense distruttrici del divino Stato e dell'assoluta autorità e maestà dello stesso. Appoggiate dalla forza codeste astrazioni hanno, da che si parla di razza umana, prodotto il gigantesco spettacolo del governo di un grande attuale Stato, che si diè a rovesciare ogni attualità e cosa costituita per ricominciar da capo fino il pensiero cui si volle dar per base una ragion di opinione. Ma poiché non si trattava che di astrazioni senza Idea. tali tentativi hanno prodotto avvenimenti spaventosi e terribili. Contro al principio della volontà individuale bisogna sovvenirsi della nozione fondamentale che l'obbiettiva volontà è il razionale in sè nella sua nozione, sia o non sia riconosciuta e voluta dagl'individui a seconda del lor capriccio; e che l'opposto, la subbiettività della libertà, e la conoscenza e'l volere che vi si rannodano, racchindono un momento unilaterale dell'Idea della razionale volontà sol perche quello è in sè ciò che questa è per sè. L'opposto del pensiero che comprende lo Stato qual razionale per sè, ritiene che l'esteriorità del nascere, l'accidentalità della sua necessità, il bisogno di proteggere, la forza, la ricchezza non siano già momenti dello sviluppo storico, ma la sostanza stessa dello Stato. Qui pure la singolarità dell'individuo forma il principio del riconoscere, ma non già il pensiero di tale individualità, bensi,per lo converso, l'empirica individualità giusta le sue proprietà di forza o debolezza, ricchezza o miseria. Tale capricciosa idea trascurante l'in sè e per sè infinito e razionale nella natura ed impediente al pensiero la compreensione della sua intrinseca natura, non si è presentata mai così pura come nella Restaurazione della scienza politica di Haller.In effetti, in tutti i tentativi per comprendere l'Essenza dello Stato, quandanche i principii ne fossero altret-

tanto unilaterali e superficiali, la stessa mira di comprendere lo Stato porta con se pensieri ed universali determinazioni. Haller però non solo con coscienza rovescia il razionale contenuto dello Stato e la forma del pensiero, ma con passionata veemenza si slancia contro l'uno e l'altra. Egli assicura che la sua Ristaurazione dee la dilatata influenza delle sue nussime alla circostauza appunto d'essersi egli spacciato di ogni pensiero nella esposizione della stessa: l'insieme è un pezzo senza pensiero; perocchè in questo modo sparisce la confusione lo sconcio la debole impression di un'esposizione, in cui accidentalmente esortando al sostanziale, col nudamente empirico ed estrinseco sia mischiato un riguardo all'universale al razionale; e così nella siera del difettoso e del privo di contenuto si trasporti un raggio di un' altissima cosa, dell' infinito. Questa esposizione e conseguente; perocchè ponendosi l'essenza dello Stato nella sfera dello accidentale e non in quella del sostanziale, tal contenuto dee consistere in una compiuta mancanza di pensiero che corre senza guardarsi indietro, e si accomoda benissimo al contrario di ciò che vuole (1).

<sup>(1)</sup> Il libro cennato è originalissimo a causa del suo carattere. La collera dell'autore può tenersi per qualche cosa di nobile , poichè accesa delle false teorie succennate, da quelle precisamente di Rousseau, e dalla realizzazione tentatane. Ma il sig. Haller per salvarsene si è gettato all'estremo opposto, che è un compiuto difetto di pensiero, ed in cui però non può esservi quistione di cosa che valga, stante l'amarissimo odol contro ogni legge, ogni codice,ogni dritto determinato formalmente e legalmente. L'odio delle leggi, del dritto legalmente determinato è lo scibolet, al quale si riconoscono manifestamente ed immaneabilmente il fanatismo, la debolezza e l'ipocrisia delle buone mire, qualunque sia la veste sotto cul si coprono. Un' originalità come quella di Haller è sempre un'apparizione maravigliosa; ed jo voglio addurre qualche cosa a provarla per que' miei lettori che non ancora conoscono il libro, Nel 1.º volume a pagine 342 e segueuti, dopochè il sig. Haller ebbe esposto il suo principio fondamentale elie cioè «come nell'inorganica na-« tura il più grande spinge il plù piccolo, ed il più forte spinge il più

Dilucidazione. Lo Stato in sè e per sè è l'intiero del costume, l'attuazione della libertà; e l'assoluto scopo della ragione è di esser

« debole ec., così tra gli auimali e quindi tra gli uomini vige la stessa « legge sotto più nobili forme e spesso non auco men nobili?).» Agginnge: « questo è l'incangiabile eterno ordinamento di Dio che il più potente « domini, debbe dominare e sempre dominerà ». Si vede già da qui ed anche nelle conseguenze in qual senso sia intesa la parola forza, significando non la forza del giusto e dell'onesto, ma l'accidental forza della natura Quindi pone tra gli altri motivi ancor questo, cioè ( pag. 365 e segu.) la natura con miranda saggezza ordinare che proprio il sentimeuto della soggezione nobiliti irrepugnabilmente il carattere ed accordi quelle virtú che son necessarissime per i sudditi. Egli domanda cou molto apparato retorico « se nel regno delle scienze sieno i forti ov-« vero i deboli coloro che abusano dell' autorità e della fiducia per gli « scopi più vili e per la rovina de'fiduciosi: se tra i sapieuti in dritto sie-« no i maestri della scienza ovvero i legulci e rabulei quelli che ingan-« nano la speranza de'creduli clienti , che fanuo il bianco uero ed il ne-« ro bianco, e che rendono le leggi una leva d'inginstizie, riducendo i s loro clienti alla mazza, e come affamati avoltoi divorando l'innocente « agnello ec.». Qui dimentica il signor Haller ch'egli usa di tale retorica proprio per appoggiare la massima che il dominio de' potenti sia eterno ordinamento di Dio, ordinamento pel quale l'avoltoio divora l' innocente agnello, ed i forti nella conoscenza della legge fanno bene a rubare i clieuti perchè deboli. Però sarebbe troppo l'esigere che si accordino due pensieri, là dove non se ne ha alcuno. S' intende di per sè che il sig. Haller è un nemico de'codici:le leggi civili, secondo lui, in parte sono non necessarie, essendo le naturali leggi per sè intelligibili; e da che vi sono Stati si sarebbe risparmiata tutta la pena spesa per codificare, per leggere i codici, e per istudiare il dritto legale, quando da tempo infinito tutto posava sul foudamentale pensiero per se stesso intelligibile : dall'altro lato le leggi non andrebbero date alle persone private, ma come istruzioni del magistrato pedaneo, perchè gli fosse nota la volontà del Signor della legge. Oltre a ciò la lunzione giuridica (1.º volume pag. 297. 1. parte pag. 254 ed altre ) non è un dovere dello Stato ma un beneficio; « cioè è suppletoria prestazione dell' aiuto del potente:tra'mezzi dell'as-« sicurazione del dritto, anzichè perfettissimo è auzi il meno sicuro ed in-« certo quello che ci abbandona a' nuovi giurisperiti, rubandoci i tre realmente libertà. Lo Stato è lo spirito, che sta nel mondo e si realizza nello stesso con coscienza; mentre nella natura lo spirito si rea-

» « altri mezzi che ne conducono diritto e per rapida e sicurissima via allo-« scopo, dati all'uomo dall'amica natura per la garanzia della sua giusta « libertà». Questi tre mezzi sono (chi il penserebbe?) 1) la propria esecuzione ed esortazione delle leggi naturali,2) la resistenza all'ingiustizia,3) la fuga ove nessuno aiuto più si trovi ( Come son disamorevoli i giurisperiti in paragone dell' amica natura ! ), « La patural divina legge , (1.º vol. pag. 292) data a ciascuno dalla benefica natura si è: Onora in ognuno il tuo simile (secondo il principio dell'autore dovrebbe dire: Non onorare i tuoi pari ma solo i più potenti di te): nou offendere chi non ti ha offeso: non dimandare quello che non ti è dovuto (e cosa è dovuta?) e sopratutto: Ama il tuo prossimo, e rendigli servigio ove tu possa» L'impiantamento di una simile legge è quella che dovrebbe render superflui i codici ed i governi. Sarebbe curio-o vedere come il Sig. Haller può concepire che, nonostaute codesto impiantamento, pure son surti al mondo codici e governi, Nel 3.º volume a pag, 362 e segu, viene il Si g, Haller alle così dette libertà nazionali , cioè alle leggi del dritto e del governo delle nazioni: ciascun dritto legalmente determinato si chiama in tal grande significato una libertà. Egli dice di queste leggi tra le altre cose ancor questa: « che il loro contenuto ordinariamente è molto insignificante: qualunque merito si dia ne'libri a tali antentiche libertà ». Quando si pensa che l'autore parla delle nazionali libertà de'tedeschi Stati, dell'inglese nazione, di quella magna charta che pochi han letta e pochissimi capita per ragione delle sue antiquate espressioni, del bill of rights della nazione ungherese ec., siamo maravigliati nello apprendere che proprietà di tanto peso siano qualche cosa d'insignificante: e che presso nazioni le cui leggi concorrono ad ogni lembo di veste indossata dagl' individui, ad ogni pezzo di pane mangiato dagli stessi, a tutto, giorno per giorno ora per ora, si sia potuto dare valore ad un libro. Del prussiano universal codice (1.º vol.pag. 185 e seguenti) il sig. Haller parla malissimo, mentre i filosofici errori (almeno gli errori della filosofia di Kant contro cui Haller è stizzito) hanno avuto su quello un'incredibile influenza, specialmente quando si parla di Stati, di beni dello Stato, di scopo dello Stato, di capi dello Stato, di doveri de'capi e de'servitori dello Stato ec.Ciò che più ferisce il sig. Haller è « il dritto di sovvenire a' bisogni dello Stato gra-« vando con imposizioni i privati beni delle persone, i loro mestieri, i

lizza come il suo Altro, come spirito dormiente. Lo Stato è presente nella coscienza conoscendo se siesso come obbietto esistente. In fatto di libertà non bisogna uscir fuori dall' individualtà, singuisi non son che momenti: essa è la via di Dio nel mondo, e questo è lo Stato: il suo fondamento è la forza della ragione operante come volontà. Nell' Idea dello Stato non bisogna tenere innazai agli occhi gil Stati particolari nel particolari istituzioni; ma fa d'uopo considerare per sè l'Idea di questo Dio reale. Quandanche si dichiarasse ciascuno Stato cattivo a norma delle persuasioni che si hanno; quandanche vi si riconoscesse questo o quel dietto, ha nonpertanto sempre in sè l'essenziale momento della sua esistenza, specialmente se appartiene alle nostre civilizzate epoche. Intanto poichè è più facile trovar difetto che comprendero l' affer-

« prodotti ed il consumo. Cosicchè il re stesso che qualifica i heni dello stato non come privata proprici del principe ma come beni dello Stato, ed i prustiani cittadini non hanno cosa alcona propria nè corpo nè possesso, e tutti i sudditi sono schiavi perocchè non sanno sfuggire il « servigio dello Stato. »

Dopo tutte queste incredibili dure cose si potrebbe trovar ridicola la emozione, con la quale il sig. Haller descrive il suo inenarrabile diletto sulle sue scoverte (1.º vol. Prefaz.); « la gioia può sentirsi solo dall' amico « del vero , quando dopo ostinate indagini ottien certezza che egli ha « colpita quasi (già, s'intende, quasi) il decreto di natura, la parola stes-« sa di Dio». La parola di Dio distingue molto espressivamente la sua rivelaz one dal pronunciato della natura e degli nomini naturali, « Come « egli avrebbe potuto mancare innanzi a più forte maraviglia, un tor-« rente di amiche lagrime sgorgò dagli occhi suoi , e la vera religiosità « si destò nel suo petto, » Il signor Haller avria dovuto piangere alla religiosità come alla più dura punizione di Dio; perocchè ciò che di più tristo possa incorrere all'uomo è l'esser ito tanto oltre dal pensiero e dalla ragione, dall' onoranza della legge e dal conoscere di qual infinito peso e come divino egli sia determinar legalmente i doveri degli Stati e 'l dritto de' cittadini, al par che i dritti degli Stati ed i doveri de' cittadini; esser ito, dicea, tant'oltre da supporre un assurdo nella parola di Dio.

mativo, si cade di leggieri nell' errore di dimenticare pe' singoli lati l'interno organismo dello Stato medesimo. Lo Stato non è un'opera d'aric: esso sta nel mondo, epperò nella sfera dell'arbitrio dell'accidentale e dell'errore: e se il comportarsi male può sigurarlo da notil iati; pure, siccome l'umon più detestable, il delinquente, il malato, lo storpio è sempre un uomo vivente; l'affermativo, la vita, resta nonostante qualsiasi difetto. Ed è di tale affermativo che qui parliamo.

#### 259.

L'Idea dello Stato ha una a) immediata realtà, ed è lo Stato individuale come organismo che si rapporta a se stesso; questo è il Governo, e l'interno dritto dello Stato:

b) procede a' rapporti di uno Stato all' altro: questo è l' esterno dritto di Stato;

 c) ed é l'universale Idea, qua genere ed assoluta potenza a fronte degli Stati individuali: questo è lo spirito che si dà la sua realtà nel processo della storia del mondo.

Dilucidazione Lo Stato come reale è essenzialmente Stato individuale, ed oltre a ciò Stato particolare. L'individualità è diversa dalla particolarità quella è il momento dell'Idea stessa dello Stato, mentre la particolarità appartiene alla storia. Gli Stati come tali sono indipendenti l'un dall'altro, e la loro relazione non può essere che esterna; cosicchè vi fa d'uopo di un terzo, che sia lor ligame. Questo terzo è lo spirito, che si dà realtà nella storia del mondo, e che si pone come assoluto giudice tra quelli. Per vero, più Stati gossono comporre una confederazione quasi a lor giudice: possono pure nascere alleanze tra gli Stati, come quella che fu detta santa; ma esse son sempre relative e limitate come l'altra della pace eterna. L'unituto assoluto giudice, che ha sempre valore sul particolare, è lo spirito che è in sè e per sè, e che si presenta come l'universale ed il reale genere nella storia del mondo.

# A. L'INTERNO DRITTO DI STATO.

## 260.

Lo Stato è la realtà della libertà concreta; e la libertà concreta risulta da ciò che la personale individualità ed i suoi speciali interessi hanno il loro perfetto sviluppo e la ricognizione del loro dritto per sè nel sistema della famiglia e della società civile, in quanto che passono in parte per loro stessi nell'interesse dell'universale, ed in parte con iscienza e volontà riconoscono questo come lor proprio sostanziale spirito, e per lo stesso come per loro scopo sono attivi; cosicchè nè l' universale varrebbe e sarebbe compiuto senza il particolare interesse, scienza e volere, nè gl' individui vivrebbero come private persone senza voler l'universale ed avere in quest'ultimo la conscia operosità. Il principio degli Stati moderni la la gigantesca forza e profondità di lasciar compiersi il principio della subbiettività, stabile estremo della personalità, e riportarlo alla sustanziale unità e così serbar questa in se stesso.

Dilucidazione. L' Idea dello Stato negli ultimi tempi ha di proprio che lo Stato sia la realizzazione della libertà, non secondo il subbiettivo piacere, ma giusta la nozione della vibortà, cio de giusta la sua universalità e divinità. Gli Stati imperfetti sono quelli in cai l' Idea dello Stato è ancor velata, e dove le particolari determinazioni della stessa non sono giunte a prefetta stabilità. Negli Stati della classica antichità trovasi già l'universalità; ma la particolarità non era ancora svincolata, affrancata e riportata all'universalità, cioè all'universale sopo dell'intiero. L' essenza de'nuovi Stati si è questa, che l'universale sia connesso con la piena libertà della specialità con la prosperità degl'individui; e che l' interesse della famiglia e della società civile si armonizzi con lo Stato, non procedendo l'universalità dello sopo senza la propria conoscenza e volere della specialità cui bisogna serbar suo dritto. L' universale deve altresi essere attuado, e la subbiettività svilupparsi dall'altro lato intiera e

vivente. Sul quando i due momenti consistono nella loro forza, lo Stato dee riguardarsi ben costituito e veramente organizzato.

#### 261.

A fronto delle sfere del dritto privato e del privato benessere, della famiglia e della società civile, lo Stato è da una parte esterna necessità e loro eminente potenza, alla cui natura sono subordinate e sottoposte le leggi al par che gl'interessi di quelle; ma dall'altra parte esso è l'immanente scopo ed ha la sua forza nell'unità del loro universale scopo e del particolare interesse degl'individui; perciocche questi banno doveri verso di quello in quanto hanno pure dritti (§ 155).

Si è già avvertito nelle osservazioni al 3 3 come Montesquieu nella sua famosa opera: Lo spirito delle leggi: ed anche in appositi brani ha cercato stabilire ed il pensiero della dipendenza delle leggi del dritto privato dal determinato carattere dello Stato, e la filosofica veduta di considerare la parte nel suo rapporto all' intiero. Poichè il dovere in sulle prime è il rapportarsi di qualche cosa, per me sostanziale, all'universale in sè e per se:e'l dritto all'incontro è l'Esser determinato di tal sostanziale, epperció è il lato della sua particolarità e della mia particolare libertà; sembra che de' due ciascuno vada diviso a diversi lati o persone nella gradazion formale. Lo Stato, come etico, come compenetrazione del sostanziale e del particolare racchinde che alla mia obbligazione verso il sostanziale sia unito anche l' Essere determinato della mia particolare libertà . cioè che in lui siano rinniti dritti e doveri in un solo e medesimo rapporto. Poichè però nello Stato i diversi momenti vengono alla loro propria forma e realtà ; e quindi si ripresenta la differenza tra dritto e dovere ; questi , in sè formalmente identici, sono insieme quanto al lor contenuto diversi. Nel dritto privato e nella morale manca la reale necessità del rapporto, e quindi si presenta l'astratta parità del contenuto: ciò

che in questa sfera per uno è dritto, è dritto anche per l'altro; e ciò che è dovere per uno deve essere anche dovere per l'altro. L'assoluta identità del dovere e del dritto trova luogo solo come pari identità del contenuto nella determinazione che questo contenuto stesso è l'intiero universale, cioè l'identico principio del dovere e del dritto, la personale libertà degli uomini, Gli schiavi perciò non hanno doveri mentre non hanno dritti: e viceversa. (Qui non si parla di doveri religiosi). Ma nella concreta Idea in se sviluppantesi si distinguono i suoi momenti: e la loro determinazione addiviene un diverso contenuto. Nella famiglia il figlio in faccia al padre non ha dritti dello stesso contenuto de' suoi doveri : ed il cittadino non ha dritti dello stesso contenuto de'suoi doveri in faccia al principe ed a'governanti. Tale Idea di unificazione di doveri e dritti è una delle più importanti determinazioni, e racchiude la intrinseca forza degli Stati.L'astratto lato del dovere s'arresta al trascurare e bandire il particolare interesse come non essenziale, anzi indegno momento. La concreta considerazione, la Idea, mostra il momento della particolarità qual essenziale; epperò la sua soddisfazione come assolutamente necessaria. All' individuo nell' adempire al dovere è mestieri in qualunque siasi modo trovare il suo interesse, la sua soddisfazione o calcolo: e nella sua relazione allo Stato è d'uono gli risulti un dritto, per lo quale la cosa universale addivenga sua propria speciale cosa. L'interesse non dee veramente esser posto da banda o soppresso, ma solo accordarsi con l'universale; onde si consegua e quello e l'universale. L'individuo, soggetto a' suoi doveri, trova come cittadino nell' adempimento del dovere la protezione della sua persona e proprietà, il riguardo al suo particolar benessere, e la soddisfazione della sua sostanziale essenza, la coscienza e 'l sentimento d'esser membro di siffatto intiero; e nel compimento del dovere come servigio ed affare per lo Stato ha sua conservazione e fermezza. Giusta il lato astratto sarebbe solo interesse dello universale il compimento delle opere e de' servigi da esso richiesti come doveri

Bilucidazione. Tutto conviene all' unità dell' universalità e della particolarità nello Stato. Negli Stati antichi il subbiettivo scope era tutt' uno col volere dello Stato : ne'moderni Stati al contrario noi esigiamo una propria veduta, un proprio volere e sentire. Gli antichi non aveano nulla di tutto ciò: il supremo per essi era la volontà dello Stato. Mentre nel dispositismo astatico l' individuo non avea in sè interiorità nè dritto, l'uomo nel mondo moderno vuol essere onorato nella sua interiorità. Il ligame di dovere e dritto ha il doppio lato, che quello che viene richiesto dallo Stato come dovere sià anche immediatamente il dritto della individualità; perocchè non è altro che l'organizzazione della nozione della libertà. Le determinazioni della volontà individuale sono portati dallo Stato in un obbiettivo Esser determinato, e vengono per lui alla loro verità e realizzazione. Lo Stato è l'unitotale condizione per giugnere a' particolari scopo e henessere.

## 262.

La reale Idea, lo spirito, che si divide come nella sua limitazione nelle due ideali sfere della sua nozione, la famiglia e la società civile, per passare dalla sua idealità a reale spirito per sè infiniti; compartisce a queste sfere il materiale di sua finita realtà, gl' individui come a folla; cosicché siffatta divisione agl' individui apparisse mediata dalle circostanze, dall'arbitrio e propria scelta della sua determinazione (§ 185 ed osserv. corrisp.).

Dilucidazione. Nello Stato platonico la subbiettiva libertà val nulla, perocchè l'autorità addita agl'individui il loro affare. In molti Stati orientali questa disegnazione avviene per la nascita. Però la subbiettiva libertà, cui bisogna aver riguardo, esige la libera scelta degl'individui.

# 263.

In queste sfere, nelle quali hanno la loro immediata e riflessa realtà la singolarità, e la specialità, suoi momenti, è lo spirito come la sua obbiettiva universalità in sè apparente, come la potenza del razionale sulla necessità (§ 184), cioè l'universalità nelle istituzioni precedentemente considerate.

Dilucidazione. Lo Stato come spirito distinguesi nelle speciali determinazioni della sua nozione per essere a sua guisa. Volendo trovarne un esempio nella natura, troviamo che il sistema nevrologico è il proprio sensitivo sistema: è astratto momento dell'esser con se stesso, ed aver là l'identità di se stesso. Però l'analisi della sensazione dà due lati, e la divide così che ciascuna differenza apparisce come il sistema intiero. Il primo è l'astratto sentire, il tenersi con se, il sordo movimento in se, la riproduzione, l'interno nutrirsi produrre e digerire: il secondo momento è l'aver tal esser con sè il momento della differenza, che ha a se di contro l'uscir da se. Questa è l'irritabilità, l'uscir fuori della sensazione. Esso fa un proprio sistema: e vi ha classi infime di animali, che hanno conformato sol questo, e non l'animale unità della sensazione in sè. Paragonando simili rapporti naturali con quelli dello spirito, può ragguagliarsi la famiglia alla sensitività, e la società civile all' irritabilità. Il terzo è lo Stato, il sistema nevrologico per sè, in sè organizzato; ma esso è vivente in quanto i due momenti, in questo caso la famiglia e la società civile, sono in lui sviluppati. Le leggi che li reggono sono le istituzioni del razionale che in essi apparisce. Il fondo, l'ultima verità di tali istituzioni, è lo spirito che e suo universale scopo e conscio obbietto. La famiglia veramente è anche etica, ma lo scopo non è conscio: nella società civile al contrario la divisione è la determinatrice.

## 264.

Gl' individui della moltitudine, poiché in sè racchiudono la spirituale natura epperò un doppio mennto, cioè l'estremo dell'individualità per sè conoscente e volitiva e l'estremo della universalità che conosce e vuole il sostanziale, toccando il vero punto di questi due lati, per essere realmente tanto private quanto sostanziali persona gl'individui cennati raggiungono in quelle sfere in parte immediatamente il primo, in parte l'altro momento; cosicché essi hanno la loro essenziale coscienza nelle istituzioni, che sono in sè l'universale de'loro particolari scopi; ed in parte serbano nella corporazione l'attività e la funzione indiretta ad uno scopo universale.

265.

Queste istituzioni formano il governo, cioè la sviluppata e reale particolare, e sono perciò la ferma hase dello Stato, al par che della fiducia e del sentir degli midvidui per lo stesso; colonne della libertà pubblica; poichi in quelle la particolare libertà è realizzata e razionale, e quindi in esse si presenta in sè l'unione della libertà e della necessità.

Dilucidazione. Di giù è stato avvertito che la samità del matrimonio, e le istituzioni per le quali la società civile apparisce come
etica, formano la stabilità dello intiero; il che vuol dire che l'universale sia la cosa di ciascuno come particolare. Donde è provvenato che la legge della ragione si compenetri con la particolare libertà, ed il mio particolare scopo addiventi identico con l'universale,
senza di che lo Stato è aereo. Il proprio sentir degl'individui forma
la realtà di quello; ed è sua fermeza l'identità di ambo quel'ati. Si
è spesso detto che lo scopo degli Stati sia la felicità de' cittadini
questo è vero: se i cittadini si, trovan male, se il loro subbiettivo
scopo non è soddisfatto, se non provano che lo Stato, come tale, è
la mediazione di simile accontentamento, lo Stato ha basi debolissime.

267.

Ma lo spirito è non solamente tal necessità e regno d'apparenze, esso è altresi l'idealità del medesimo, e'l suo interno obbiettivo e reale: simile sostanziale universilità è così suo stesso obbietto e scopo; e quella necessità prende quindi la forma di libertà.

- Good

267.

La necessità nell' idealità è lo sviluppo dell' Idea all' interno di se stessa: come subbictiva sustanzialità, essa è il senno politico; come obbiettiva, a differenza di quella dell'organismo dello Stato, è il proprio politico Stato ed il suo governo.

Dilucidazione. L' unità della libertà che si conosce e voole, è in sulle prime necessità. Il sostanziale è qui come subbiettiva esistenza degli midvidui: l'altra guisa della necessità è quella dell'organismo: il che val quanto dire che lo spirito è in se stesso un processo, si organizza in sè, e pone in sè differenze, per le quali egli percorre il suo giro.

# 268.

Il senno politico, soprattutto il patriottismo, come certezza che sta nella verità (poichè la subbiettiva certezza non giugne alla verità e non è che un'opinione), e nel volere divenuto abitudine, è un risultato delle istituzioni che han forza in uno Stato, come quelle in il a ragione è in realtà presente, la quale per un'azione a lei corrispondente consegue la sua effettuazione. Detto senno politico è precipiamente la fiducia (inescusabile alle vedute più o meno educate) che la cossienza del mio osstanzia e o particolare interesse è serbato e racchiuso nell'interesse e nello scopo di un altro che qui è lo Stato, nella sua relazione a me quale individuo. Onde questo immediato per me non è altro; ed Io in tale coscienza sono libero.

Sotto nome di patriottismo soventi va intesa la disposizione a straordinari sagrifici ed azioni. Essenzialmente però il partiottismo il nentimento che accostunato nelle ordinarie condizioni e relazioni della vita a conoscere il comune qual sostanziale fondamento e scopo. Una tale coscienza, conservata nel corso della vita in tutte le relazioni, è anche la disposizione a straordinarie gesta. Come però gli uomini son più facilmente

generosi che giusti, si persuadono di leggieri di possedere tanto straordinario patriottismo, per risparmiarsene il vero sentimento o per discolparue la mancanza. Quando inoltre il senno vien riguardato quello da cui cominciar si debba e che si possa trasportare a subbiettivo concetto e pensiero, viene allora a scambiarsene il significato; perocche l'obbiettiva realta manca per una tal veduta del suo vero fondamento.

Dilucidazione. Gli uomini ineducati si piacciono di ragionare ed insultare, perocché è facile conoscere una pecca, ma è difficile ravvisare il bene e l'interna necessità della stessa. La civilizzazione incipiente comincia sempre con l'insulto, ma la perfetta vede il lato positivo. In religione va presto detto che questa o quella cosa sia superstizione, ma è di gran peso vedere in essa una verità. Così pure l'apparente politico senso è a distinguersi da ciò che veramente gli uomini vogliono; in effetti, essi vogliono propriamente ed intrinsecamente la cosa, ma si attengono a singolarità, e si compiacciono della vanità di un volere meglio inteso. Gli uomini confidano nella stabilità dello Stato, per la quale possono aver luogo i particolari interessi; ma l'abitudine fa invisibile quello su cui riposa l'intiera nostra esistenza. Se taluno cammina sicuro per le strade in tempo di notte, non pensa che la cosa potesse avvenire altrimenti; perocchè l'abitudine della sicurezza è divenuta seconda natura, e non si bada che ciò è l'effetto delle particolari istituzioni. Il concetto opina che lo Stato sia organizzato dalla forza: pure ciò che lo sostiene è il sentimento fondamentale dell'ordine, sentimento di tutti.

# 269.

Il senno politico prende il suo particolar determinato contenuto da'diversi lati dell'organismo dello Stato. Questo organismo è lo sviluppo dell'Idea al diverso ed alla sua obbiettiva realtà. Detti diversi lati sono i diversi poteri, le loro operazioni e funzioni, che determinati per la natura della nozione son prodotti necessariamente dall'universale, che contifua ad essere e conservarsi, poichè presup-

posto dalle sue produzioni. Questo organismo è il governo politico.

Dilucidazione. Lo Stato è organismo, cioè sviluppo dell' Idea al diverso Questi diversi lati sono perció i diversi poteri, le loro operazioni e funzioni, cui l'universale, perdurando, necessariamente produce, mentre conserva se siesso qual presupposto delle sue produzioni. Questo organismo è il governo politico: esso procede eternamente dallo Stato, che sta fermo per quello: chè se l'uno si tien fuori dell'altro, rendendo liberi i diversi lati, allora non è più posta l'unità che li produce. È tale i fondamento della favola dello stomaco e delle altre membra. È natura dell'organismo che, quando una parte nou concorre all'identità poiché indipendente, allor tutto va a ruina. Con predictai, assomi ec. non si giugne a formar giudizio dello Stato, che dee esser compreso come organismo; come non si comprendo per tal via la natura di Dio, la cui vita debbe essere guardata in se stessa.

# 270.

L'essere scopo dello Stato l' universale interesse, come tale, e sua sostanza la conservazione de particolari interessi, questo 1) è l'astratta realtà o sostanzialità dello Stato; ma 2) è sua necessità che, direnta la sua operosità nel diverso della nuzione, vi siano per quella sostanzialità reali ferme determinazioni e potetri; 3) una tale sostanzialità però lo spirito volente e pensante, passato per la forma dell'educazione. Lo Stato in conseguenza conoce ciò che vuole, e lo conosce nella sua universalità come pensiero: laonde lo Stato opera ed agisce secondo uno scopo conosciuto, secondo conosciuti principii e leggi, che non sono solo in sè, ma sono per la coscienza, in quanto che le sue azioni si riferiscono adattuali circostanze e relazioni secondo la determinata conoscenza delle stesse.

Qui cade acconcio toccare della relazione dello Stato alla religione; essendosi ripetuto in questi ultimi tempi d'esser la religione il fondamento dello Stato, asserto fatto con la pretensio-

ne d'aver con ciò esaurita la scienza dello Stato. Poche opinioni sono atte a portar maggior confusione anzi la confusione stessa a governo dello Stato, a forma doverosa della conoscenza. Può parere sospetto che la religione sia chiesta e raccomandata anche in tempo di pubblica miseria, di sfasciamento e di oppressione; ricorrendosi alla stessa per conforto contro l'ingiustizia e per la speranza di rifare il guasto. Se inoltre si riguardi come proprio della religione l'esser indifferente a' mondani interessi, al corso ed alle faccende della realtà; mentre lo Stato è lo spirito che sta nel mondo, l'indirizzo religioso non pare adatto ad innalzare l'interesse e l'affare dello Stato all'essenziale serio scopo, ovvero tutto nel reggimento dello Stato vien dato per cosa indifferente ed arbitraria; sia che dicansi dominanti nello Stato gli scopi passionati, l'ingiustizia, la forza ec, o che tale indidirizzo religioso valga solo in se, pretendendo alla determinazione e maneggio de' dritti. Come parrebbe un'irrisione quando si volessero sopprimere tutti i sentimenti contro la tirannia, sol perché l'oppresso trova suo conforto nella religione; così non è a dimenticare che la religione può prendere tal forma da produrre la più dura schiavità, vincolando gli uomini colla superstizione e degradandoli al di sotto dell'animale, come è avvenuto agli Egizi ed agl'Indiani, che riverivano gli animali come più nobili essenze. Questi avvenimenti ponno almeno far risaltare che non si debba parlar della religione in generale, ma di una sua certa forma da cui può prendersi una forza salvatrice, che protegge il dritto della ragione e della coscienza. L'essenziale determinazion della relazione che vi ha tra la religione e lo Stato si presenta col fissare la nozione di quella.La religione ha per suo contenuto l'assoluta verità, epperò inchiude anche un altissimo sentire. Quale intuizione, sentimento, concettuale conoscenza, che si riporta a Dio come ad illimitato fondamento e causa da cui tutto dipende, importa che tutto sia compreso in questo rapporto, ed in essa abbia fermezza, giustificazione ed accertamento. Lo Stato e le leggi, al par che i doveri, hanno in coscienza per tal relazione la più alta stabi-

lità e forza obbligatoria; perocchè lo Stato medesimo, le leggi ed i doveri sono nella realtà loro un determinato che passa ad una più alta sfera come a suo fondamento (vedi l'Enciclopedia delle scienze filosofiche). La religione, perciò, fa che in ogni cangiamento e perdita di reale scopo interessi e proprietà, serbisi la coscienza dell'invariabile e di un' altissima libertà e soddisfazione (1). Se anco la sola religione forma il fondamento che racchiude il costume, e quindi la natura dello Stato come volontà divina; essa non è che fondamento; ed in ciò l'uno non si confa con l'altro. Lo Stato è la volontà divina come spirito attuale, che si sviluppa a real forma speciale ed organizzazione di un mondo. Quelli che si attengono alla forma della religione contro lo Stato, fanno come coloro che credono aver nella conoscenza un dritto, quantunque questo non sia che una Essenza non passata dall'astratto all'Esser determinato; o come coloro che ( vedi le Osserv. al 2 140 ) non vogliono se non il bene astratto, e danno all' arbitrio la determinazion di ciò che è bene. La religione è la relazione all'assoluto in forma di sentimento di concetto di credenza, e nel suo centro che tutto racchiude ogni cosa è accidentale e transeunte. Se dessa vien ritenuta in tal forma anche rapporto allo Stato, tanto da essere. pure per questo, l'essenzialmente determinante e ferma; lo Stato, qual organismo sviluppantesi in istabili differenze, leggi e costituzioni, è dato in balia alla debolezza, alla infermità, alla

<sup>(1)</sup> La Religione, come la coossecura e la Scienza, ha per suo principio una propria forma, diversa da quella dello Siato. Esse entrano nello Siato parte come mezzi dell'oducazione e del sentimento, parte percebe, essendo essenzialmente scopi personali, hanno un estrinsco Esser de terminato. In ambo I riguracti i principiti dello Stato sono ad esse applicabili; ed in una compiuta concreta trattazion politica quelle sfere, al parche l'arte dei naturali hisogni e.c., debbono venir considerati nel raporto e posto che hanno nello Stato. Ma qui, in questo trattato, dove il principio dello Stato è preso nella sua propria sera secondo la sua Idea, non si può parlarne se non conanado i principii loro, e l'applicazione del dritto dello Stato alle cennate suecie.

rovina. Invece di determinar l'obbiettivo, l'universale, la legge come stabile e valevole, questa consegue la determinazione di un negativo che offusca ogni determinato, e di una forma che addivien subbiettiva: e quanto alla condotta degli uomini, viene di conseguenza, che al giusto non è assegnata legge; siate pii c fate quel che volete; voi potete abbandonarvi all'arbitrio ed alla passione, e lasciare gli altri, che ne soffrono, al conforto ed alla speranza religiosa; anzi, ciò che è peggio, rigettarli e condannarli come irreligiosi. Se questa negativa condotta non resta un sentimento, una veduta interna, ma si applichi e valga nella realtà, nasce il fanatismo, che, come politico, bandisce ogni indirizzo e costituzione di Stato qual restrittivo limite incorrispondente all' interno ed all'infinità del cuore; bandisce pure come indegui la proprietà privata, il matrimonio, le relazioni ed i lavori della società civile ec. al par che l'amorc e la libertà del sentimento, Ma poiché bisogna decidersi al reale Essere determinato, all'azione, il fanatismo si presenta come la subbiettività della volontà che si conosce assoluta (3 140) e che si risolve a seconda del subbiettivo concetto, cioè a norma delle opinioni e del piacere dell' arbitrio. La verità però di questo vero offuscantesi nella subbiettività del sentimento e del concetto, è il mostruoso salto dallo interno all' esterno, immagine della ragione nella realtà, in dove opera l'intiera storia del mondo; opera per la quale l'umanità civilizzata acquista la realtà e la coscienza del razionale Esser determinato, nonchè l'erezione dello Stato e delle leggi, A quelli che cercano il Signore, e che nell'inculta fantasia credono aversi ogni cosa immediatamente, invece di lavorare per elevare la loro subbiettività alla conoscenza della verità ed alla scienza degli obbiettivi dritto e dovere, questo sa loro di rovinosa onestà, di schiocchezza e di enormità. Son tali le necessarie conseguenze del sentimento religioso, che posa sulla sua esclusiva forma, e si applica contro la realtà, contro la verità, attuata nella forma di universale e di legge. Ciononostante non è necessario che questo sentimento proceda così alla sua attuazione: esso può anche restar interno nel suo negativo, adattarsi alle istituzioni ed alle leggi, inclinandosi alla rassegnazione ed a' sospiri, od al' disprezzo' ed al desiderio. Non la forza ma la debolezza ha fatto oggi della religiosità un modo polemico di pietà, che si armonizza tanto con un vero bisogno, quanto con la vanità insoddisfatta. Invece di raffrenare la propria opinione col lavoro dello studio, invece di soggettar la propria volontà alle discipline, elevandosi a libera obbedienza, è molto più agevole rinunziare alla conoscenza dell'obbiettiva verità, serbare un sentimento d'impressionabilità, epperò la presunzione d'aver nella pietà tutto ciò che si richiede ner guardare alla natura della legge e delle istituzioni politiche per dare a casaccio sul come dovriano essere fatte ed emanate decisioni indifettibili ed irrecusabili, poiche provvenienti da un cuor pio.In conseguenza, poiché le vedute e le opinioni fanno il fondamento religioso, non si può nulla addebitargli sia dal lato della bassezza nè dell'ingiustizia.

Ove però la religione, se di vero conio, è senza tal negativa e polemica disposizione contro lo Stato', ma anzi lo riconosce e conferma, allora essa ha per se la sua posizione e la manifestazione sua. Le funzioni del culto consistono in azioni ed insegnamento; onde abbisognano di possesso e proprietà come di individui consagrati al servigio della società. Sorge così una relazione tra la società civile ed ecclesiastica. La determinazione di questo rapporto è semplice. È nella natura della cosa che lo Stato compia un dovere, agevolando e proteggendo la società quanto al suo scopo religioso, esigendo anzi per questo tutto ciò che si convenga ad una chiesa; essendo la religione in sè il momento integrale del più profondo de sentimenti. Però lo Stato non dee entrare in ciò che riguarda il contenuto e l'interno del concetto religioso. Uno Stato dalla perfetta organizzazione, poiche forte, può diportarsi in ciò molto più liberalmente, trascurando certe singolarità che lo toccano, e soffrendo associazioni, di numero conveniente, le quali religiosamente non riconoscono doveri verso di lui; purche i membri delle

stesse lascino la società civile alle sue leggi, e sian contenti di adempiere i diretti doveri politici per via di variazioni e trasformazioni (d). In quanto però la società ecclesiastica possiede proprietà, esercita le operazioni di culto, ed ha quindi individui al suo servigio, essa passa dall'interno a cosa unondiale, esperò nella guiristicione dello Stato, collocandosi im-

(1) De'quacqueri, anabattisti ec., può dirsi che essi siano membri attivi della società civile, e come private persone stiano a pari passo con gli altri, che gli dispensano, in tali relazioni, dal giuramento. Essi complono i doveri diretti verso lo Stato in una maniera passiva, ed adempiono indirettamente all'importantissimo dovere della dife sa contro il nemico, da essi negato, cambiaudo questo servigio con altri, il che vien loro concesso. Lo Stato per tale setta usa la tolleranza nel vero senso della parola; perocchè non riconoscendo essa i suoi doveri verso quello, non può reclamare di esserne membro. Quando nel Congresso degli Stati Uniti del Nord fu agitata la quistione dell'affraneamento de' negri con molta enfasi, un deputato delle provincie meridionali esclamo: « Dateci i negri, noi vi abbandoneremo i quacqueri ». Sol perchè forte può lo Stato trascurare e soffrire tali anomalie, ed affidarsi alla potenza dei costumi e dell'interna razionalità delle sue istituzioni, le quali non facendo valer fortemente il suo dritto ponno minorare e vincere le opposizioni. Così ne' codici civili vi è stato un dritto formale contro i Giudei in riguardo al prestito, perocchè li si considerava non solo di una differente religione, ma qual popolo straniero; e si è trascurato il grido elevato contro questo ed altrettali punti di vista gridossi i Giudei esser uomini, e non esser ciò inane astratta qualità (Osserv. al § 209). ma star in essa se si vale nella società civile come persona giuridica in forza dell'accordato dritto civilé ed anzi in forza del sentimento personale, e se da questa infinita libera radice, lu preferenza a tutte le altre, si glunga all'eguaglianza della maniera di peusare e di sentire. Nonostante tal grido, la distinzione cui eran sottoposti i gindei, fu mantennta , ed addivenne, a buon dritto, una colpa ed un rimprovero contro gli Stati che la rigettavano ; perocchè I Giudei misconoscevano il principio . l'obbiettiva istituzione, e la potenza dello Stato (vedi l'ossery: al § 268 in fine ) Tal condanna della distinzione , tenuta per altamente giusta, si trovò nell'esperienza insensata; e la politica de' governanti al contrario si sperimentò saggia e degna di approvazione.

mediatamente sotto le sue leggi. Il giuramento, il costume specialmente, e le relazioni matrimoniali portano con sè quella interna compenetrazione, quell'elevarsi del sentimento che ottiene la sua più profonda certezza per via della religione: però per esser le relazioni etiche essenziali relazioni della reale razionalità, sono i dritti di questa quelli che primi considerar bisogna, ed a' quali la chiesastica certezza accede come lato intrinseco ed astratto. In riguardo alle ulteriori esternazioni provvenienti dall'unione chiesastica, il lato preponderante nello insegnamento è l'interno anzichè l'esterno : e val lo stesso circa le azioni del culto e delle altre corrispondenti operazioni, nelle quali almeno il lato giuridico pare cosa dello Stato. Nonpertanto vi ha avuto chiese che hanno pretesa l'esenzione de'loro servitori e proprietà dalla potenza e giurisdizione dello Stato, ed anzi la giurisdizione su'iaici in occasioni quali il divorzio e la prestazione di giuramento, in cui concorre la religione. Il lato della polizia in riguardo alle operazioni chiesastiche è indeterminato; ma esso è indeterminato anche in riguardo ad operazioni interamente civili (vedi il 2 234). In quanto la comunità religiosa si aderge a società, a corporazione, essa si sottopone all'alta sorveglianza della polizia dello Stato. La dottrina però ha la sua sfera nella coscienza, e sta nel dritto della subbiettiva libertà di coscienza, sfera interna, che, come tale, non è nella giurisdizione dello Stato. Cionondimeno anche lo Stato ha una dottrina, poiché le sue istituzioni e ciò che ha valore sulla legalità sul governo ec. stanno essenzialmente nella forma di pensiero come leggi; e poiche non un meccanismo, ma la razional vita della conscia libertà è il sistema del mondo morale: il sentimento delle leggi e la coscienza di quelle quali massime fondamentali è un essenzial momento nello Stato reale. Per lo converso, la dottrina della Chiesa nou è soltanto un che interno alla coscienza, ma poiché dottrina è una manifestazione, e manifestazione su di un contenuto che o intrinsecamente armonizza co'dogmi e colle leggi dello Stato, o immediatamente li ferisce. Perciò Chiesa e Stato o sono intigramente

uniti o si avversano. La diversità delle giurisdizioni può venir spinta dalla Chiesa fino ad un insoffribile controsenso: perocchè essa racchiudendo l'assoluto contenuto della religione, principalmente lo spirituale, considera l'elemento etico quale suo dato, e riguarda lo Stato qual meccanico ordigno per esterni scopi non spirituali; pensa esser essa il regno-di Dio od almeno una preparazione per questo, e lo Stato il regno del mondo, transeunte cioè e finito: onde comprende se stessa come scopo finale, e lo Stato puro mezzo. A queste esigenze si connette, in rapporto alla dottrina, la pretensione che lo Stato non solo lasci alla Chiesa compiuta libertà, ma rispetti illimitatamente le dottrine di lei, qualunque esse sieno, convenendo loro tal determinazione sol perchè dottrina. Poichè la Chiesa gingne a simili esigenze estendendo il fondamento d'avere in sua proprietà l'elemento spirituale; e poiche la scienza e la conoscenza sta in campo tale da poter come la Chiesa formare una totalità di proprii principii e quindi mettersi in luogo della Chiesa con molta maggiore autorità, si potrebbe anche per la scienza pretendere l'indipendenza dallo Stato, il quale sarebbe un mezzo onde aver cura della scienza come di un suo scono finale. Del resto per tal relazione è indifferente se gl' individui consacrati al servigio della società ed i loro prevosti menino un'esistenza separata dallo Stato, di guisa che solo il resto dei membri sian soggetti allo Stato, o se essi individui e prevosti siano nello Stato, e la chiesastica qualità non formi che un lato della lor posizione, il quale si tien segregato dallo Stato. Bisogna avvertire in sulle prime che una tale relazione si accorda con quel concetto che pone la determinazione dello Stato sol nella protezione e sicurezza delle vite, proprietà ed arbitrio di ciascuno, in quanto non ferisce tali vite, tali proprietà, tale arbitrio; ed è considerato come l' effetto della necessità. Allora l'elemento di un che più altamente spirituale, il vero in sè e per sè si concepisce come subbiettiva religiosità o come teoretica scienza sorpassante i limiti dello Stato, il quale come laico in se e per se, rispettarla deve, essendogli

esterno il proprio costume. Si legge nella storia, che nel giro delle cose vi ha tempi e circostanze di barbarie, in cui ogni cosa altamente spirituale avea suo posto nella Chiesa; quando lo Stato non era che un mondiale reggimento della forza, dell'arbitrio e della passione, avente a principio fondamentale della sua attività tale astratta contraddizione ( vedi il 2 358 ). Ma è cecità e miseria il presentare un tal passo come quello che risponda al vero dell' Idea. Lo sviluppo di questa Idea è quella che si trova esser vera; ed è che lo spirito come libero e razionale è in sè etico; che la vera Idea è la reale razionalità, e questa esiste come Stato. Dall' Idea siegue altresi che l'etica verità in sè è per la pensante coscienza come legge, contenuto messo nella forma di universalità. Lo Stato conosce il suo scopo, lo riconosce e lo effettua con determinata coscienza secondo massime fondamentali. Come si è di sopra avvertito, la religione ha per suo universale obbietto il vero: però come un contenuto dato, che non è riconosciuto nelle sue fondamentali determinazioni per via del pensiero e della nozione. Inoltre la relazione dell'individuo a questo obbietto è quella di un' obbligazione fondata sull'autorità; ed è credenza e sentimento il testimonio del proprio spirito e cuore, in quanto che in ciò è racchiuso il momento della libertà. È filosofica veduta il riconoscere che la Chiesa e lo Stato non sono nella contraddizione del contenuto della verità e della razionalità, ma nella differenza di forma. Quando la Chiesa passa allo insegnamento (vi ha delle Chiese che non hanno cosa oltre il culto, e Chiese in cui il culto è la cosa principale, e la dottrina e l'educazione della coscienza cosa accessoria), poiché la dottrina tocca le obbiettive massime, il pensiero del costume e del razionale, essa in tale esternazione passa alla giurisdizione dello Stato. A fronte delle sue credenze e dell'autorità in fatto di costume, dritto, leggi ed istituzioni, a fronte della subbiettiva convinzione, lo Stato è que' che sa: il contenuto nel suo principio non resta nella forma di sentimento e credenza, ma appartiene al pensiero determinato. In quanto il contenuto che è in sè e per sè apparisce in forma di religione, come spirituale contenuto, come dottrina propria alla Chiesa, qual religiosa associazione, esso resta fuori della giurisdizione dello Stato. (Nel protestantesimo non vi ha spiritualità di cui fosse esclusiva depositaria la dottrina chiesastica, perocchè in esso non vi sono laici). In quanto le massime morali e le ordinanze di Stato entrano nella cerchia della religione, e non si pongono in rapporto alla stessa ma si fissano come leggi, mentre da una banda questo rapporto vien dato allo Stato dalla credenza religiosa, dall'altra banda allo Stato resta il dritto e la forma della conscia obbiettiva razionalità, il dritto di far valere le sue ordinanze e tenerle ferme contro le opinioni che surgono dalla subbiettiva forma della verità, qualunque sia la assicurazione e l'autorità da cui son rivestite. Mentre il principio della sua forma, come universale, è essenzialmente, in religione, il pensiero, così è avvenuto che dal suo lato è stata soppressa la libertà del pensiero e della scienza. La Chiesa ha fatto bruciare Giordano Bruno, e chiedere pietà in ginocchio da Galileo per aver esposto il sistema planetario difeso da Copernico (1). Dal suo lato anche la

<sup>(1)</sup> Laplace nell'esposizione del sistema del mondo, V.º Libro, 4 Cap. dice » Poichè Galileo chbe fatto rouoscere le scoverte, cui il teloscopio l'avea guidato (quali la lucentezza di Venere ec.)dimostrò irresistibilmente il movimento della terra. Ma l'esposizione di tal dottrina fu dichiarata iniqua da una riunione di cardinali"; onde Galileo, difensor di quella, fu citato dal tribunale dell'Inquisizione e costretto a contraddirsi per evitare una dura prigionia. Negli nomini di spirito la passione per la verità è fortissima passione. Galileo persuaso del movimento della terra dalle sue proprie riflessioni, pensò lungamente ad un nuovo libro, in eui imprenderebbe a sviluppare tutte le pruove in proposito. Ma per evitare le conseguenze, di eui sarebbe stato vittima, pensò alla sfuggita di presentar quelle pruove nella forma di un dialogo tra tre persone. Si capisce bene che l'avvantaggio era da parte del difensore di Copernico. Ma poichè Galilei nulla risolvea ed alle obbiezioni del seguace del sistema di Tolomeo avea dato tutto il possibile peso, osò sperare di non venir disturbato nel godimento del riposo, che la sua veechiaja ed i suoi lavori meritavano. Pure nel suo settantesimo anno fu eitato di nuovo in-

scienza ha il suo posto; perocchè ha per elemento della forma quello stesso dello Stato: essa ha ner iscono il riconoscere la verità e ragionevolezza e propriamente la pensata ed obbiettiva. Il pensiero meditante, per vero, può dalla scienza cadere in opinioni e nel ragionamento su motivi; può, applicandosi all'obbiettivo costume ed all'organizzazione dello Stato, opporsi alle sue massime fondamentali , e può affacciare le stesse pretensioni che la Chiesa, d'esser cioè libera nelle proprie opinioni e convinzioni, per questa maniera di vedere come per la ragione e pel dritto della subbiettiva coscienza. Il principio di tale subbiettività della scienza è stato considerato di sopra (Osserv, al § 140). Qui importa osservare che da un canto lo Stato non ha vera potenza e forza in sè contro le maniere di vedere, in quanto però sono vedute, subbiettivo contenuto,e non si estendono oltre: così come il pittore può essere al tutto indifferente contro alla dottrina fisica dei sette colori, mentre si attiene nella sua tavolozza a' tre colori fondamentali. Ma dall' altro canto lo Stato contro le opinioni di cattivo conio quando si elevano ad un universale e nel loro

nauzi al tribunale dell'Inquisizione, lo si chiuse in prigione, e gli si domandò una seconda ritrattazione delle sue opinioni sotto minaccia di determinata pena per la ricaduta in eresia. Gli si lasciò allora sottoscrivere la seguente formola di abiura « lo Galilei , che mi trovo nel mio settan-« tesimo anno personalmente innanzi al tribunale, messo in ginocchio, e « con l'occhio a'santi Evangeli, che tocco di mia mano, giudico, abbiuro, « ed abomino con tutto il cuore e ferma fede la stoltezza, falsità ed « eresia del movimento della terra ». Quale spettacolo era il vedere un degno vecchio, famoso per una lunga vita consacrata solamente a scrutar la natura, in ginocchi abbiurar contro il testimonio della sua propria coscienza la verità da lui mostrata con tanta convinzione! Una sentenza dell' Inquisizione condannavalo ad una eterna prigionia. Un anno dopo, per intercessique del Granduca di Firenze, venia posto in libertà, Egli moriva uel 1642, La sua perdita mise in lutto l'Europa, che illuminata da' suoi lavori, avea provato un fremito alla sentenza pronunciata dall'odiato tribunale contro un sì grande uomo.

Essere determinato addentano la realtà; oltre a che in quanto il formalismo della subbiettività incondizionata prende a base lo scientifico punto di partenza e gl' sistuti scientifici dello Stato stesso, per convertirii contro di lui con le pretensioni di una Chiesa; lo Stato, dicea, per prendere in protezione l'obbiettiva verità e le massime fondamentali della vita de' costumi, contro una Chiesa che vanta illimitata ed assoluta autorità, dee far valere, nonostante il formale dritto della coscienza alle proprie vedute, la convinzione e Il pensiero di ciò che è mestieri fosse verità obbiettiva.

L'unità dello Stato e della Chiesa, una determinazione hen fissa al di d'oggi e posta come altissimo ideale, deve essere qui menzionata. Mentre l'essenziale unità loro è quella della verità delle massime fondamentali e del sentimento : egli è essenziale che con tale verità venga a speciale esistenza la differenza che essi hanno nella forma della loro coscienza. Nel dispotismo orientale vi ha la desiderata unità della Chiesa e della Stato : ma non vi ha Stato, non il conscio libero costume nella forma di dritto, solo degna dello spirito, ne l'organico sviluppo. Inoltre lo Stato viene all' Essere determinato come etica realtà dello spirito che conosce se stesso: perciò è necessario il suo distinguersi dalla forma di autorità e di credenza, in quanto il lato chiesastico viene a nartirsi in se stesso. Solo così lo Stato guadagna sulle particolari Chiese l'universalità del pensiero, principio di sua forma, e lo porta all' esistenza. Per conescer ciò bisogna sapere non solo cosa sia l'universalità in sè . ma anche cosa sia la sua esistenza. È sbaglio il creder che sia stata o sia una sventura per lo Stato la sua distinzione dalla Chiesa, perocché sol per essa ha potuto verificarsi quello che è sua determinazione, la conscia razionalità e costume. E tale distinzione è ciò che di più avventuroso possa aver sperimentato la Chiesa per la sua propria libertà, ed il pensiero per la libertà e razionalità sua.

Dilucidazione. Lo Stato è reale, e la sua realtà consiste nell' at-

tuarsi l'interesse dello intiero nello scopo speciale. La realtà è sempre l'unità della universalità e della particolarità, l'esser posta l'universalità nella specialità l'una fuori l'altra, la quale specialità apparisce come indipendente benché sol nell'intiero sia sostenuta. In quanto questa unità non è attuata, la cosa non è reale, quandanche abbia avuta esistenza. Un cattivo Stato è uno Stato tale, che soltanto esiste : anche un corpo malato esiste , ma esso non ha vera realtà: una mano tagliata apparisce anche come una mano ed esiste; ma senza essere reale. La vera realtà è necessità: quello che è reale, è in sè necessario. La necessità consiste nell'esser l'intiero dirento nella differenza della nozione, e nel competere al differente una ferma e permanente determinazione, che non è morta, ma nel disciogliersi si riproduce sempre. Ad uno Stato perfetto appartiene la coscienza, il pensiero: lo Stato, in conseguenza, conosce ciò che vuole e lo conosce come pensato. Poiché il sapere ha sua sede solo nello Stato, la scienza la ha pur qui e non nella Chiesa. Ciononpertanto ne' tempi moderni si è parlato molto che lo Stato debba provvenire dalla Religione. Lo Stato è lo spirito sviluppato, e pone i suoi momenti alla luce della coscienza. Poiche quello che sta nell' Idea si produce all'obbjettività, lo Stato apparisce come un finito, e mostrasi qual campo della mondialità, mentre la Religione si presenta come campo dell'infinità. Quindi lo Stato sembra subordinato; e mentre il finito non può stare per se, così, dicono, lo Stato abbisognare della Chiesa come di base: lo Stato come finito non aver autorità, divenir sacro e pertinente all' infinito per forza della religione. Una tal maniera di considerar la cosa è assai unilaterale. Lo Stato in ogni caso è essenzialmente mondiale e finito: ha scopi particolari e particolari poteri; ma l'esser lo Stato mondiale non è che un suo lato: e solo per l'osservazione non ispirituale lo Stato è del tutto finito. In effetti lo Stato ha un'avvivante anima ; e ciò che l'anima è la subbiettività; che è creazione del diverso, ma che dall'altro lato è il tenersi nell' unità. Anche nella sfera religiosa vi ha diversi e finità. Dio, dicesi, è trino ; ed ecco tre determinazioni, la cui unità è lo spirito. Ove, in conseguenza, si prenda in concreto la divina natura, si ha il caso del diverso. Nella sfera divina si presentano finità come nella mondiale; e l'esser lo spirito del mondo, cioè lo Stato soltanto finito, è una veduta unilaterale; perocchè la realtà non è irrazionale. Un cattivo Stato è sol mondiale e finito, però lo Stato razionale è in se infinito. In secondo luogo si dice che lo Stato debba desumere la sua autorità dalla Religione.L'Idea. come nella Religione, è spirito nell'interno dell'animo; e questa medesima Idea si dà la mondialità nello Stato, si procura un Esser determinato ed una realtà nel conoscere e nel volere. Dicendosi che lo Stato debba fondarsi sulla Religione si può intendere ch'esso debba posare sulla razionalità e proceder da essa. Ma una tale proposizione può venir fraintesa così che gli uomini, il cui spirito è vincolato per una religione non libera, siano i più adatti all'obbedienza. La religione cristiana è la religione della libertà. Questa però può prendere tal piega da cangiare in non libera la sua libera essenza, quando affetta da superstizione. Che se voglia intendersi che gl' individui aver debbono religione onde il loro spirito vincolato possa meglio essere sottomesso allo Stato; questo è il pessimo senso della proposizione. Ed ove s' intenda che gli uomini aver debbano venerazione per lo Stato, per questo intiero di cui son membra; ciò può avvenire ottimamente per la veduta filosofica della Essenza dello stesso : però , in mancanza, anche il sentimento religioso a ciò mena. Per tal via lo Stato può aver bisogno della religione, perocchè quello richiede la forma di un dovere giuridico, e gli è indifferente in quale interna guisa sia apprestato. Il campo della Religione al contrario è l'interiorità; e come lo Stato quando richiede la guisa religiosa pericliterebbe il dritto dell'interiorità; così la Chiesa, che volesse farla da Stato ed infligger pene, costituirebbe una Religione tirannica. Una terza differenza che ha qui luogo sta nell'essere e restare il contenuto della Religione un che velato, onde il fondo su cui si aderge è la tendenza, il sentimento, il concetto. In tal fondo tutto ha forma di subbiettività: lo Stato al contrario si realizza e dà alle sue determinazioni un fermo Esser determinato. Quando si volesse far valere nello Stato la religiosità, quale è usa ad essere nel suo fondo, essa rovescerebbe l'organizzazione dello Stato, perocchè nello Stato i diversi hanno latitudine di reciproca esteriorità, mentre in religio-

ne tutto si rapporta alla totalità. Se questa totalità volesse afferrarsi a tutti i rapporti dello Stato,ne verrebbe il fanatismo:si desidererebbe trovare l'intiero in ogni specialità; il che non potrebbe avvenire se non con la rovina delle specialità: in effetti il fanatismo sta nel non voler serbare le particolari differenze. Allorché si dice: all'uomo pio non è data legge, questa non è che l'espressione del fanatismo; perocchė la pietà, venuta in luogo dello Stato, non può sostenere il determinato, e lo sgomina. Va con ciò se il fanatismo lascia la risoluzione alla coscienza, alla interiorità, e non si determina dietro motivi. L' interiorità non si sviluppa per motivi, e non si da rendiconto. Ove la pietà dovesse valere qual realtà dello Stato, tutte le leggi sarian gittate a monte, e'l subbiettivo sentimento saria il legislatore. Questo sentimento può essere mero capriccio:e può solamente nelle azioni riconoscersi se sia tale: però in quanto le azioni son precettate, prendono la forma di legge: il che contraddice a quel subbiettivo sentimento. Dio, obbietto di tal sentimento, notrebbe divenire il determinante; ma Dio è l' Idea universale, ed è in questo sentimento l' indeterminato, non maturo per determinar quello che nello Stato sta come sviluppato. Proprio perchè nello Stato tutto è fermo e sicuro si ha una diga contro l'arbitrio e le positive opinioni. La Religione, come tale, non saprebbe quindi governare.

#### 271.

In primo luogo, il governo politico è l'organizzazione dello Stato ed il processo della sua organica vila in rapporto a se stesso; nel quale processo distingue nell'interno di sè i suoi momenti, e gli sviluppa a stabilità.

In secondo luogo, il governo è come un' individualità di esclusive unità, che ha relazione alle altre tiene le sue differenze all'estrinseco, e ginsta queste determinazioni pone nella sua idealità il fermo diverso all'interno di sè.

Diluciduzione. Come nell'organismo vivente l'irritabilità da un lato è l'interno che appartiene all'organismo come tale, così anche nel governo il rapporto all'esterno è un indirizzarsi all'interiorità.

Lo Stato interno, come tale, è il poter civile, l' indirizzo all'esterno è il poter militare, che però nello Stato è un determinato lato in se stesso. Il trovarsi ambidue codesti lati di pari peso è cosa capitale nel senno politico. Delle volte il poter civile è intieramente spento e riposa solo sul poter militare, come a' tempi degl' imperatori romani e de' pretoriani; altre volte, come al presante, il poter militare procede dal poter civile, essendo tutti i cittadini obbligati alle armi.

### I. IL GOVERNO INTERIORE PER SÈ.

#### 272

Il governo è razionale in quanto lo Stato distingue e determina la sua attività secondo la natura della nozione in sè; di guisa che ciascuno de poteri sia in sè totalità la quale ha e racchiude in sè gli altri momenti; e che i poteri vari, esprimendo il diverso della nozione, rimangano nella loro idealità e formino un individuale intiero.

Sul governo come sulla ragione negli ultimi tempi vi sono state infinite parole : in Germania la cosa più inetta è venuta al mondo per coloro che si persuasero d'essersi, ad esclusion di ogni altro, i primi compenetrati di ciò che sia governo e d'avere perciò l' irrecusabile autorità di opinare che la religione e la pietà esser debbano il fondamento di tutte queste loro stoltezze. Nessuna maraviglia dunque se per tanto sciupo di asserzioni, gli uomini sennati abbiano preso a schifo le parole ragione, illuminismo, dritto ec. al par che le altre di governo e libertà. E potrebbe far onta il parlar ancora di governo politico: senonchè da tanta noia si può sperare questo effetto, che diventi cioè convinzione universale il non poter trarsi una conoscenza filosofica dell'obbietto in parola per via di ragionamento, scopi, motivi, utilità, nè dal sentimento dell'amore e dell'entusiasmo, ma sol dalla nozione; e che coloro i quali ritengono il divino per incomprensibile e la conoscenza del vero per futilità, debbano cessar d'interloquire. Le indigeste parole e l'edificazione che essi cavano dal lor sentimento ed entusiasmo, non possono pretendere d'aver considerazione filosofica.

De' concetti in corso, in rapporto al 3 269, bisogna far cenno della necessaria divisione de' poteri. È questa un' importante determinazione, che a buon dritto, quando fosse presa nel suo vero senso potrebbe esser considerata come la garanzia della pubblica libertà. Que' che parlano di entusiasmo e di amore non han conoscenza e non vogliono saperne di tal concetto; come quello in cui sta il momento della razionale determinazione. Il principio della divisione de' poteri racchiude l'essenziale momento del diverso, della reale razionalità; ma quale è compreso dall'astratto intelletto dà in parte la falsa determinazione dell'assoluta indipendenza de' poteri l' uno a fronte dell'altro, ed in parte l'unilateralità di comprendere i loro rapporti-reciproci come negativi, come opposte limitazioni. Sotto questa veduta, sa ad ogni potere di nimicizia e di pena ciò che ciascuno apporta contro gli altri come contro ad un male : e per la determinazione di opposizione si opera, contrapponendo le forze un equilibrio e non una vivente unità. Solo la determinazione della nozione in sè, e non altri scopi ed utilità, racchiude l'assoluta origine de' poteri diversi; e sol per quella l'organizzazione dello Stato è il razionale e l'immagine dell'eterna ragione. Fa d'uopo conoscere in logica come la nozione, e quindi concretamente l' Idea , si determini e quindi ponga i momenti astratti dell'universalità, della particolarità e dell' individualità, non però quelli che han oggi in corso. Il prendere a punto di partenza il negativo , e fare all' incontro un primo della volontà del male e della sfiducia: e su tali presupposizioni accortamente impiantar argini, come se la realtà abbisognasse di arginazioni opposte, questo è il carattere del negativo intelletto, quanto al pensiero, ed il carattere delle vedute volgari, quanto alla maniera di sentirla (vedi il § 244). Con l'indipendenza de'poteri, p. e. del potere che chiamano esecutivo e del potere legislativo, è immediatamente connesso, come si è veduto in grande, lo sfasciamento degli Stati, o, per essere gli Stati essenzialmente conservantisi, la lotta che porta un potere alla discrezione dell'altro, onde nasce l'unità comunque essa sia procurata: e così solamente salvasi l'essenziale, la fermezza dello Stato.

Dilucidazione. Nello Stato non bisogna voler se non quello che esprime ragionevolezza. Lo Stato è il mondo che lo spirito si fa: esso ha dunque un andamento determinato e che è in sè e per sè. Spessissimo si parla della saggezza di Dio nella natura ; ma non bisogna credere che il fisico mondo della natura sia qualche cosa di più elevato del mondo dello spirito; perocchè per quanto più alto sta lo spirito sulla natura, tanto più in su della fisica vita sta quella dello Stato. È mestieri, perciò, venerare lo Stato come un che divino sulla terra : e capire che per quanto è difficile comprender la natura, sempre è infinitamente più scabroso comprender lo Stato. È di una importanza altissima l'essersi guadagnate in questi ultimi tempi determinate vedute sullo Stato in generale, e l'impacciarsi di governo con parole e fatti. Ma con ciò non si giugne a nulla : è necessario che si aggiunga alla cosa razionale anche la ragione dell' intuizione ; che si sappia ció che è l'essenziale e che non sempre l' accidentale fa l' essenziale, I poteri dello Stato in ogni caso debbono esser distinti : ma ciascuno facendo in sè un intiero dee racchiudere in sè gli altri momenti. Quando si parla della diversa attività de'poteri, non bisogna cader nel mostruoso errore che ciascun potere debba stare per se astrattamente; che anzi i poteri debbono essere distinti sol come momenti della nozione. Se i differenti poteri stessero fermi astrattamente per sè, è chiarissimo che due indipendenze non possono formare unità, ma apportano in vece una lotta, per la quale o l'intiero frangesi, o l'unità vien ri prodotta per forza. Così nella francese rivoluzione, ora il potere legislativo assorbiva il così detto esecutivo, ed ora l'esecutivo assorbiva il legislativo; ed è stoltezza il voler qui affacciare il requisito morale deli' armonia. Se la cosa si rimanda al cuore , certamente va risparmiata ogni pena ; ma benche il sentimento del costume è pur necessario esso non può da sè determinare i poteri dello Stato. Dal detto siegue che essendo le determinazioni de' poteri în sè l' intiero, essi nell' esistenza fanno l'intiera nozione. Ordinariamente si parla di tre poteri , legislativo, esecutivo e giudiziario: il primo allora corrisponde all' universalità, il secondo alla particolarità ; ma il potere giudiziario non forma il terzo della nozione, perocchè la sua individualità è al di finori di questa sfera.

## 270.

Lo Stato politico si divide quindi ne' seguenti sostanziali diversi:

a. Il potere che determina e fissa l'universale, il potere legistativo; b. Il potere che riduce le particolari sfere ed i singoli casi all'u-

niversale; il potere amministrativo;

c. Il potere del principe, la subbiettività della risoluzione suprema del volere: in tal potere i diversi sono compresi nella individuale unità, che è il culmine ed il principio dell'intiero. Tale è la monarchia costituzionale.

La conformazione dello Stato a monarchia costituzionale è l'opera del nuovo moudo, in cui l'Idea sostanziale ha acquistato l'infinita forma. La storia di questo profondarsi dello spirito del mondo in se stesso, o, che val lo stesso, questa libera conformazione in cui l'Idea sprigiona da sè come totalità i suoi momenti (e non son essi che momenti), racchiudendoli nell'ideale unità della nozione come quelli in cui sta la reale razionalità; questa storia della vera forma della vita morale è cosa della universale storia del mondo.

L'antica divisione de governi in monarchia, aristocrazia e democrazia, ha per suo fondamento l'indivisa unità sostanziale, che non è ancor giunta alla sua interna distinzione e sviluppata organizzazione in sè, nè alla profonda e concreta razionalità. Per la condizione del vecchi mondo quella divisione e rave ed esatta, perocchè la distinzione nell'unità, nè sostanziale nè spinta all' assoluto svolgimento, è estrinseca, ed apparisce come differenza del numero di coloro in cui dee essere immanente la sostanziale unità. Simili forme che nel detto modo appartengono a diversi intieri, sono rabbassate a momenti nella monarchia costituzionale.Il monarca è uno:il potere amministrativo sta in alcuni: il potere legislativo è la moltiplicità. Ma tali differenze quantitative sono, come si è cennato, solo superficiali e non convengono alla nozione della cosa. Non può mandarsi buona il parlar molto che si fa di elementi democratici ed aristocratici nella monarchia; perocchè le cennate determinazioni, in quanto han luogo nella monarchia, non sanno più ne di aristocrazia nè di democrazia. Vi ha concetti del governo, in cui si pone un astratto Stato su quelli che regolano e comandano: que'concetti lasciano irresoluto e riguardano con indifferenza se a capo dello Stato siavi uno, o molti,o tutti. «Tutte codeste forme, dice Fichte nel suo dritto di natura 1'parte pag. 196, sono giuste e possono produrre e serbare l'universal dritto nello Stato.sol che si faccia luogo ad un eforato . L'eforato è un trovato di Fichte da servir di contrappeso al sovrano potere. Questa invenzione come quella veduta provvengono dalla cennata bassezza della nozione dello Stato. Nelle semplici posizioni della società, le cennate differenze hanno o poco o niun peso; come quando Mosè nella sua legislazione pel caso in cui il popolo desiderasse un re non cangiava le istituzioni, ma aggiungeva pel re il precetto che la sua cavalleria, le sue donne, il suo oro ed argento non dovessero esser numerosi (Pentateuco 17, 16 e seguenti). In certo senso però si può dire , che anche per l'Idea sono indifferenti le tre forme, compresa la monarchica nella ristretta limitata significazione con la quale si paragona alle altre aristocratica e democratica; ma un tal senso è l'opposto di quello addotto; significando che tutte quante le dette forme non corrispondono all'Idea nel suo razionale sviluppo (§ 272) e nessuna di esse può toccare il suo vero punto e realizzarsi. È perciò interamente oziosa la quistione, quale delle dette forme meritasse la preferenza. Di ta' forme non si può parlare se non storicamente. Ed allora in questo punto come in molti altri bisogna riconoscere le profonde vedute di Montesquieu nelle sue famose massime su' principii delle forme varie di governo; ma non bisogna frantendere quelle massime per trovarle esatte. Si sa ch'egli dava qual principio della democrazia la virtú; perocché in fatti tal governo posa sul sentire che in quella forma sostanziale esiste la razionalità della volontà che è in sè e per sè. Montesquieu però soggiunge che l'Inghilterra nel 17° secolo ha dato il magnifico spettacolo di mostrar impotenti gli sforzi fatti onde erigervi una democrazia, stante la mancanza di virtù ne canice che quando la virtù scompare dalla repubblica, il desio d'onore, per quelli che ne son capaci, ed il desio di ricchezze si svolge in tutti: onde lo Stato preda universale ha sua forza nella potenza di un solo, stante la corruzione di tutti. Fa d' uono in proposito avvertire che în una società civilizzata, nello sviluppo e libertà della notenza della specialità, la virtù è insoddisfacente pe' cani dello Stato: e si richiede una forma della nazionale legge, diversa da quella del sentimento; onde l'intiero possegga forza di tenersi compatto e lasciar svolgere nella svilunpata particolarità il suo dritto tanto positivo che negativo. Similmente fa d'uopo togliere il malinteso, che nella repubblica democratica sia sostanzial forma il sentimento della virti. dichiarato per non bisognevole ed estranco nella monarchia; come se la virtù e la legale determinata operosità in una articolata organizzazione fosser cose al tutte opposte ed incompatibili. Che il principio dell'aristocrazia sia la moderazione, s'induce dalla or cennata incompostibilità della pubblica potenza con l'interesse privato ; i quali si urtano tanto immediatamente da mettere un tal governo in sul punto di farsi tirannico od anarchico (come si vede nella romana storia), e quindi annullarsi. Se Montesquieu riconosce l'onore come principio della monarchia, ciò nasce dal perchè egli intende non la monarchia antica e patriarcale ne quella conformata ad obbiettivo governo, bensì la monarchia feudale in quanto che le relazioni dell' interno dritto di Stato son fisse per le giuridiche proprietà private e pe' privilegi degl' individui e delle corporazioni. Poiché in simile governo la vita dello Stato riposa sulla personalità privilegiata, nel cui piacere è collocata buona parte di ciò, che deve esser fatto per la fermezza dello Stato; e' obbiettivo di tali servigi non è posto nel dovere, ma ne' concetti ed opinioni: così di dovere invece è l'onore quello che mantien compatto lo Stato.

L'altra quistione si è: chi dobba creare il governo?Tal quistione che sembra dicesse qualche cosa, per più esatte considerazioni mostrasi insensata; perocché presuppone non presistere un governo, e che si tratti di un atomistico ammasso d' individui. Il come un ammasso possa giugnere ad un governo, sia per sé o per altri, sia per fortuna, pensiero o forza, bisogna lasciarlo a lui stesso; perche la nozione non s'impaccia di ammassi. Quando però quella quistione presupponesse un governo, allora creare siguifica cangiare; e la presupposizione di un governo importa immediatamente che il cangiamento non possa avvenire se non per via del governo. Soprattutto però è essenziale, che il governo, benché nato nel tempo, non si consideri come un che creato; perocche esso è ciò che è in sè e per sè, e perciò il divino e permanente, cui bisogna riguardare come superiore alla sfera in cui qualche cosa è creata.

Dilucidazione. Il principio del mondo nuovo è precipuamente la libertà della subbiettività per la quale tutti i lati essenziali presenti nella totalità spirituale, giugnendo al loro vero punto, si sviluppino. Uscendo da questa posizione, si può appena far la oziosa dimanda, qual forma sia la migliore, se la monarchia o la democrazia. Si può dire che le forme di tutti i governi di Stato sono unilaterali, che non possono sopportare in sè il principio della libera subbiettività, e non sanno corrispendere alla culta ragione.

### 274.

Il governo di un popolo determinato dipende dalla guisa e forma della coscienza dello stesso, poiche lo spirito è il reale che si conosce, e lo Stato, spirito di un popolo, legge compenetrante le sue relazioni, è il costume e la coscienza de'snoi individui. In ciò sta la subbiettiva sua libertà, ed in conseguenza la realtà del governo.

Il voler dare ad un popolo un governo a priori, quandanche più o meno razionale secondo il suo contenuto, è non badare al momento pel quale esso è più che una cosa di pensiero. Ogni popolo ha quindi quel governo che gli si adatta e conviene.

Dilucidazione. Lo Stato deve nel suo governo compenetrare tutte le relazioni. Napoleone p. e. volle dare alle Spagne un governo a priori: e la cosa andò molto male. Imperocchè il governo non si crea: essa è il lavoro de'secoli; è l'Idea e la coscienza del razionale per quanto essa è sviluppata in un popolo. Nessun governo in conseguenza va creato da' subbietti. Quello che Nanoleone diede alle Spagne era più ragionevole dell'altro che esse aveano; ma gli Spagnuoli lo respinsero come straniero per non esservi ancora maturi. Il popolo deve avere nel suo governo il sentimento del suo dritto e della sua posizione; altrimenti un governo, benche alla mano, non ha në significato në valore. Certamente negl' individui può trovarsi il bisogno ed il desiderio di un miglior governo; ma che l'intiera massa sia penetrata di un tal concetto è ben altra cosa, e non si avvera che molto tardi. Il principio della moralità, interiorità di Socrate, si produsse necessariamente nell'epoca sua; ma vi bisognò tempo perocchė addivenisse coscienza universale.

## a. Il potere del principe.

## 275.

Il potere del principe racchiude in sè i tre momenti della totalità (§ 272); quello dell'universalità del governo e della legge; quello del consiglio come rapporto del particolare all'universale; e'l momento della suprema risoluzione, come determinazione di se

stesso, nella quale riede tutto il restante, e donde prende incominciamento la realtà. Simile assoluta determinazione di se stesso forma la differenza del principio del potere del principe, che primo svilupparsi dee.

Dilucidazione. Noi cominciamo col potere del principe, cioè col momento della singolarità, perocchè questa racchiude in sè como totalità i tre momenti dello State. L' To è in pàri tempo l'individualissimo e l' universalissimo. Nella natura vi hanno anche individualità; ma la realtà, la non-idealità, l'essere vicendevolmente estrineco noi è l'Esser con sè; onde le diverse individualità stanno l'una accanto all'altra. Nello spirito al contrario tutto il diverso è come ideale ed unità. Lo Stato come spirituale è la produzione di tutti i suoi momenti; però l'individualità è l'anima, il principio vivificante, la sovranità, che racchiude in sè tutto il diverso.

### 276.

4) La determinazione fondamentale dello Stato politico è la sostanziale unità come idealità de' suoi momenti, in cui a) gli speciali poteri e le funzioni corrispondenti sono distatti al par che serbati, e serbati così come se non avessero indipendenza, ina solo l'autorità che vien determinata nella Idea dello intiero, poichè procedono dalla sua potenza e son membra della stessa Idea che è lor semplico personalità.

Dilucidazione. Val dell'esposta idealità del momento lo stesso che della vita nel corpo organico: questa è in ciascun punto, dà vita a tutti i ponti, e nullo gli resiste. Un punto diviso è morto. Tale è pure l'idealità di tutte le singole posizioni, poteri e corparazioni, in quanto han l'isinto di star fermi ed esser per sè. Val per essi quel che per lo stomaco nell'organismo; il quale si pone per sè, ma insieme si leva, si sagrifica e passa all'initero.

### 277.

β) Le speciali funzioni ed operazioni deflo Stato sono a lui pro-

prie come suoi essenziali momenti, e si connettono agl'individui che funzionano ed operano per quelle, non secondo la loro immediata personalità, ma giusta le loro universali ed obbiettive qualità; onde sono connesse estrinsecamente ed accidentalmente con la loro speciale personalità. Le funzioni ed i poteri dello Stato non ponno in conseguenza esser proprietà privata.

Dilucidazione. L'operar dello Stato è connesso con gl'individui; i quali sono autorizzati a tali funzioni non naturalmente, ma per loro obbietiva qualità. La capacità, l'abilità, il carattere appartiene alla specialità dell'individuo, che deve essere educato e prodotto per una special funzione. I posti nel Parlamento erano anticamente vendibili in Francia, et tali sono ancora i posti di ufficiale fino ad un certo grado nell'armata inglese; ma ciò dipendeva o dipende dai governi che in certi Stati sono alla medio-evo, il che va oggi dileguandosi.

## 278.

La sovranità dello Stato viene da questa doppia determinazione, che cioè le speciali funzioni e poteri dello Stato non son consistenti e fermi nè per sè nè nella particolare volontà degl' individui, ma banno loro ultima radice nell' unità dello Stato come lor semplice personalità.

Questa sovranità è al di dentro; dell' esterna parleremo più giù. Nella primitiva monarchia feudale lo Stato era sovrano esternamente, ma internamente mè il monarca nè lo Stato era sovrano. In parte le speciali funzioni e poteri dello Stato (vedi Osserv. al § 273) e della società veniano esercitati da corporazioni ed associazioni indipendenti, onde l' intiero era un aggregato anzichè un organismo: dall'altra parte dette funzioni erano privata proprietà degl'individui, nella cui opinione e piacere stava quello che dovesse farsi in rapporto allo intiero. L'Idealismo che fa la sovranità è quella stessa determinazione pre la quale nell'organismo animale le così dette parti non son

parti ma membra e momenti organici, il cui isolamento e stabilità per sè è malattia. Lo stesso principio si presenta nell'astratta nozione della volontà ( vedi l'oss, al par. segu. ) come negatività che si rapporta a se stessa, epperò come universalità determinantesi all'individualità (2 7), in cui ogni particolarità e determinazione è tolta via, ed è l'assoluto fondo determinante se stesso. Per comprender ciò, fa d'uopo aver precipuamente la nozione di quello sia la sostanza e la vera subbiettività della nozione. Poiche la sovranità e l'idealità di tutte le sneciali autorità, nasce l'ordinario sbaglio di ritenerla come mera potenza e pretto arbitrio , facendo la sovranità sinonima al dispotismo. Nonpertanto il dispotismo indica la condizione della mancanza di leggi, sia che valga in luogo di legge o come legge il monarca od il popolo ('oclocrazia'). Il momento dell'idealità delle particolari sfere e funzioni nelle condizioni legali e costituzionali fa la sovranità; in quanto che quelle sfere non sono indipendenti ne'loro scopi e modi di agire e profondantisi solo in se, ma dipendono e son determinate in detti scopi e modi di agire dallo scopo dell'intiero, che in universale ed indeterminatamente si è nomato il benessere dello Stato. Siffatta idealità viene ad apparire in doppia guisa. In tempi di pace le particolari sfere e funzioni tendono alla soddisfazione delle particolari sfere e scopi : allora in parte per la inconscia necessità della cosa l'egoistico scopo contribuisce alla mutua conservazione ed alla conservazione dello intiero (vedi 8 183); in parte si prestano diretti servigi per tal conservazione con dirette operazioni, che si riportano al permanente scopo dell'intiero, venendone limitate (vedi il potere amminist. a 2 289). In tempi di calamità , interne od esterne, alla sovranità, nella cui semplice nozione si va a fondere l'organismo che stava nella sua specialità, è confidata la salvazione dello Stato col sagrificio di ciò che era autorizzato. Con ciò l'idealismo che fa la sovranità giugne alla realtà sua propria (vedi 2 321).

## 279.

2) La sovranità, in sulle prime universal pensiero di detta ideatia, esiste soltanto come subbiettività certa di se stessa, e come a stratta autonoma determinazione della volonità, in cui sta la suprema risoluzione. È questa l'individualità dello Stato come tale, che perciò è uno. Intanto la subbiettività è nella sua verità, sol come subbietto; e la personalità sol come persona; e nel governo svolto alla sua reale razionalità ciascuno de'tre momenti della nozione ha la sua special forma per sè reale. L'assoluto momento di risoluzione dello intiero non è dunque la individualità, ma un individuo, il monarea.

L'immanente sviluppo di una scienza, il derivare il suo intiero contenuto dalla semplice nozione, senza di che una scienza non merita il nome di filosofica scienza, mostra questo di proprio che la stessa ed identica nozione (qui la volontà), mentre sul principio, e poiché principio, è astratta, dà di per sè le sue determinazioni e guadagna per tal via un concreto contenuto. Così il fondamental momento della personalità, già astratta nel dritto immediato, si configura nelle sue diverse forme di subbiettività, e qui giugne all'assoluto dritto, allo Stato, alla perfetta concreta obbiettività della volontà, personalità dello Stato, alla certezza di se stessa. Ouesto supremo, che eleva le specialità nella semplice medesimezza, la rompe col peso dei motivi e contromotivi, fra' quali vacilla, e conchiude con un: Io voglio; onde comincia ogni azione e realtà. La personalità e la subbiettività inoltre, come l'infinito che si rapporta a se stesso, ha verità; e come persona, subbietto che è per sè, ha la sua prima immediata verità. Quegli che è per sè è uno. La personalità dello Stato è reale sol come persona, il monarca. La personalità esprime la nozione come tale: la persona racchiude in pari tempo la realtà della stessa: e la nozione sol per questa determinazione è Idea, verità. La così detta morale persona, compagnia comunanza famiglia, per concreta che sia ha in se la personalità astratta, come momento; epperò non giugne alla verità della sua esistenza: lo Stato al contrario e la totalità, in cui il momento della nozione giugne alla realtà per la sua propria verità. Tutte queste determinazioni nelle loro speciali forme sono state già discusse nell'intiero corso di questa trattazione; ma qui son ripetute, mentre risultano agevolmente nelle loro particolari speciali forme, ma non son riconosciute e comprese nel loro vero posto, come momenti della Idea, non isolate, ma secondo la loro verità. La nozione del monarca è perciò la più difficile nozione pel ragionamento, cioè per la riflessiva considerazione dell' intelletto; il quale si tien fermo alle smembrate determinazioni, non conoscendo se non motivi, finiti punti di vista, e deduzioni da motivi. Onde il valore della nozione del monarca, non secondo la forma, ma giusta la determinazione, si presenta come una conseguenza: mentre non è illazione, ma l'assoluto principio in sè. Da ciò nasce il concetto di fondar il dritto del monarca sull'autorità divina, nonendo in ciò l'incondizionato dello stesso. Ma si sa bene quali incongruenze vi si lighino ; ed il còmpito della considerazione filosofica è di comprender anche un tal divino.

La sovranità del popolo può essere affermata nel senso che un popolo all'esterno sia indipendente e proprio Stato, come il popolo della Gran Brettagar; mentre il popolo d' Inghilterra, Seozia, Irlanda, od anche di Venezia, Genova, Ceytan non son più popoli sovrani da che han cessato d' avere proprii principi e regime proprio. Si può anche dire che la sovranità all'interno risieda presso il popolo, quando però si parli dell' intiero; essendosi già mostrato (g. 277, e 278) che allo Stato conviene la sovranità. Ma oggi si è cominciato a parlare della sovranità del popolo in opposizione alla sovranità esistente nel marca. In questo senso la sovranità è un indigesto pensiero, cui sta in fondo un guasto concetto del popolo. Il popolo, preso senza il suo monarca e la necessaria ed immediata corrispondente organizzazione, è un' informe massa, che non è più Sta-

to, e cui non conviene più nessuna delle determinazioni che trovansi nel ben conformato intiero, quali sono sovranità, amministrazioni, tribunali, prefetture, parlamento od altra simile, Da che queste si verificano in un popolo per l' organizzazione, vita dello Stato, momento che si rapporta a se stesso, cessa quell' indeferminato astratto che esprimesi con l'universal concetto di popolo.

Volendo intendere per sovranità del popolo la forma di repubblica, o più determinatamente la democrazia (chè s'intende per repubblica un' empirica miscela, che non appartiene alle meditazioni filosofiche), di sopra in parte è stato già detto quello che era necessario (Osserv. al 2 279):d'altra parte, oggi nello sviluppo dell'Idea, non vi ha più quistione di tali concetti. In un popolo, che non si concepisce qual tribù patriarcale, ne nelle primitive posizioni in cui son possibili la democrazia o l'aristocrazia (Oss. al § 279); ne in condizioni arbitrarie ed inorganiche, in un popolo che vien pensato in una vera organica totalità in se sviluppata, la sovranità è come la personalità dell'intero; e questa nella realtà corrispondente alla sua nozione è la persona del monarca.

Nel grado già menzionato, in cui si distingue il governo in democrazia, aristocrazia e monarchia ; in quella posizione in cui l'unità, che riman sostanziale, non è giunta all'infinita differenza ed all'approfondarsi in sè; il momento della suprema risoluzione della volontà che determina se stessa, non si produce nella sua propria realtà come immanente organico momento dello Stato. Però sempre deve trovarsi, anche in quelle informi figure dello Stato, un'individuale sommità, o per sè presente come nelle monarchie di quel conio,o,come nelle aristocrazie e più che tutto nelle democrazie, assunta dagli nomini di Stato, da'generali, secondo l'accidentalità ed il particolar bisogno delle circostanze; perocchè ogni azione e realtà ha il suo principio ed il suo complemento nella unità di un capo che si determina. Ma limitata dalla permanente unione de'poteri, tale subbiettività di risoluzione dovea essere in parte accidentale come

il suo sorgere e prodursi, ed in parte dovea esser subordinata: non potendo tal condizionata sommità attribuire la sua semplice pura risoluzione ad altro che al fatum che la determinava estrinsecamente. Come momento dell' Idea dovea prodursi all'esistenza, ma radicandosi fuori della cerchia dell'umana libertà cui lo Stato comprende. Di qui l'origine della necessità degl oracoli, de' demoni, come presso Socrate, e del cercar dalla pastura degli animali e dal cibo e volo degli uccelli ec. l'ultima risoluzione su'niù grandi affari, il più grave momento dello Stato. Tale risoluzione conveniva ad uomini che non avendo ancera approfondita la coscienza, e non essendo giunti ancora dalla spontaneità della sostanziale unità a questo Esser per se, non aveano la forza di guardar nell'interno dell'Essere umano. Nel demonio di Socrate ( vedi sopra 2 138 ) noi possiamo scorgere l'inizio della volontà, che già trasportata al di fuori di se stessa, si riporta a sè e si riconosce a sè intrinseca; l'inizio della lihertà che si conosce ed è perciò vera. Questa reale libertà della Idea, poichè dà al momento della razionalità la sua propria presente conscia realtà, erige in funzione di coscienza questa determinantesi certezza, che è il culmine della nozione della volontà. Siffatta suprema autonoma determinazione in tanto può cadere nella sfera della libertà umana, in quanto ha il posto di una sommità per sè speciale, elevata su tutte le particolarità e condizioni; perocchè allora solo è reale, giusta la sua nozione.

Dilucidazione. Nell'organizzazione dello Stato, cioè nella monarchia costituzionale non si può aver altro prosente che la necessità della Idea in sè: tutti gli altri punti di vista debbono sparire. Lo Stato dee esser considerato come un grande architettonico edifizio, come un geroglifico della ragione che si presenta alla realtà. Tutto che si rapporti solo all'utilità, all'esteriorità ec. deve mettersi da banda per la filosofica trattazione. Il concetto afferma leggermente che lo Stato è sovrana volontà perfetta che si determina, è il supremo risolversi. Il difficile è comprendere che l' to reglio è persona. Non si vuol dire con ciò che il monarca possa agire arbitrariamente: che anzi egli è vincolato dal concreto contenuto delle deliberazioni; e quando la costituzione è ferma, egli non dee che sottoscrivers il suo nome. Ma questa sottoscrizione è grave: è la sommità oltre la quale non si può andare. Si può dire che un' organizzazione benfatta si trovi già nella bella democrazia di Atene:ma noi abbiamo veguto che i Greci prendeano le supreme risoluzioni dalle esterne apparenze, dagli oracoli, dal pasto degli animali di sacrificio, dal volo degli uccelli, e ch'essi riguardavano la natura, come una potenza che arnunza ed esprime ciò che sia buono per l'uomo. L'esser conscio di sè in quei tempi non era giunto all' astrazione della subbiettività, nè al comprendere che, per risolversi, un lo voglio umano debbe esser pronunciato. Questo lo voglio fa la più grande differenza tra il mondo antico e 'l moderno; enperò deve avere sua propria esistenza nel maestoso edifizio dello Stato. Peccato che questa determinazione si riguardi ancora come estrinseca ed arbitraria.

## 280.

3) Questa suprema autonomia della volontà dello Stato, è in tale sus arazione semplice, epperò immediata individualità: quindi inella sua nazione essesa sta la determinazione della naturaleza: il monarca perciò come questo individuo, astratto da ogni altro contenuto, vien determinato in guisa naturale, cioè per la naturalezza della nasesta, alla maestà di monarca.

Questo passaggio dalla nozione di pura autonomica determinazione all'immediato dell'Essere, epperò alla naturalezza, è di natura puramente speculativa; epperò la sua conoscenza appartiene alla filosofia logica. Siffatto passaggio all'intiero è conosciuto come natura della volontia; ed è il processo per lo quale si trasporta un contenuto all'Esser determinato dalla subbiettività di uno scopo-concepito (§ 8). Però la propria forma dell'Idea e de passaggio, qui considerata, è l'immediato cadere della pura determinazione autonoma della volontà (della semplice nozione stessa) ad un questo, ad un naturale Essere determinato, senza venir mediato da un particolar contenuto, che è scopo dell'agire. Nella così detta pruova ontologica dell' esistenza di Dio ha luogo lo stesso combaciare dell'assoluta nozione con l'Essere; il che ne' moderni tempi ha prodotto la profondità dell' Idea data per incomprensibile al di d'oggi. Il che se fosse, si rinuncierebbe, stando la verità (8 23) nella identità della nozione e dell'Essere determinato alla conoscenza del vero. Poiche il conscio intelletto non ha in sè tale unità ma si tien fermo alla differenza de'due momenti della verità, non ha per questo obbietto se non una credenza alla sua unità. Però riguardandosi il concetto di monarca competere alla coscienza ordinaria. l'intelletto si attiene ancor davvantaggio alle sue distinzioni ed a'dati di sua raziocinante saggezza; onde nega che il momento della suprema risoluzione di Stato in sè e per sè. cioè nella nozion di ragione, sia connessa con l'immediata naturalezza: siegue quindi l'accidentalità di questo ligame, e l'irrazionalità dello stesso, ritenendosi per razionale la diversità di que' momenti.. A ciò si rannodano le altre conseguenze che distruggono l' Idea dello Stato.

Dilucidazione. Contro i monarchi si riflette che dipenderebbe dall'accidentalità il corso della bisogna di Stato, potendo il monarca e esser male educato, e non degno di trovarsi a capo; e certamente ripugnare che una tal cosa sia razionale. Ma che la specialità del carattere importi, è una presupposizione falsa. In una prettat organizzazione dello Stato il monarca nno è che il fastigio della formale risoluzione, ed una naturale cosa ferma contro le passioni. Non a dritto dunque si domandano obbiettive qualità al monarca; questi non ha che a dir Si, e porre il punto sull'1. Chè la sommià è tale da esservi insignificante la specialità del carattere. Una tale determinazione di monarca è razionale, essendo corrispondente alla nozione; ma poichè è molto difficile a comprendersi, avviene spesso che non si scorga la razionalità della monarchia. La monarchia dee esser ferma in se stessa: e ciò che il monarca ha oltre la

suprema risoluzione è qualche cosa che si devolve alla particolarità cui la fernezza non può convenire. Si ponno dar circostanze in cui a que sta particolarità si fa luogo, ma allora lo Stato non è perfettamente modellato, nè bea costituito. In una bea ordinata monarchia alla legge conviene soltanto l'obbiettivo lato, a cui il monarca non dee apporre che il subbiettivo: lo voglio.

### 281.

Ambi i momenti nella loro indivisa unità, la suprema altissima danonomia della volontà, e la sua esistenza del pari altissima deminata dalla natura, questa loba di un che incrollabile dall' arbitrio forma la maestà de' monarchi. In tale unità sta la reale unità dello Stato, che per siliatto suo interno ed esterno essere immediato sfuge a lla possibilità di venir attriato nella sfera della specialità dello arbitrio degli scopi e delle mire, sfugge alla lotta delle fazioni contro le fazioni aggirantisi intorno al trono, sfugge all' indebolimento ed annichilamento della forza dello Stato.

Il dritto di nascita e quello di eredità fanno il fondamento della legittimità, fondamento non di dritto positivo ma posto dall' Idea. Un lato, pel quale si è fatto valere un dritto d'eredità nel seguito de' principi, cioè nella natural successione, è il prevenire le frazioni nella vacanza del trono. Nonpertanto questo lato non è che conseguenza; e se si pone a fondamento, si rabbassa la maestà alla sfera del raziocinio; ed a quella, il cni carattere è la cennata altissima immediatezza e supremo Essere in sè, si dà a base fondamentale non l'immanente Idea delle Stato, ma una cosa estrinseca, un pensiero da lei diverso, per avventura il benessere dello Stato o del popolo. Da tali determinazioni per medios terminos può dedursi il dritto di eredità; ma per altri medios terminos si possono avere altre conseguenze; ed egli è hen conosciuto quali conseguenze siensi tratte dal benessere del popolo, salut du peuple. Laonde solo la filosofia può considerar pensando questa maestà, perchè

ogni altra guisa d' investigazione, fuori della speculativa dell'infinita Idea in se stessa fondata, toglie in sè e per sè la natura della maestà. Il regno elettivo apparisce il più naturale al concetto; val quanto dire che più si ravvicina alla bassezza di pensare. Se il monarca avesse a curare gli affari e l'interesse del popolo, esso dovria lasciarsi alla scelta del popolo, la cura del cui benessere gl' incumberebbe: e per tale incumbenza surgerebbe il dritto di regno. Tale maniera di vedere, al par che il concepire il monarca quale supremo funzionario dello Stato, ed il concetto di un rapporto di contratto tra il principe ed il popolo ec. procede dal riguardar la volontà come capriccio, opinione, arbitrio di molti. Simile determinazione, come si è già considerato, è valsa o si è fatta valere nella società civile; ma non è nè il principio della famiglia nè quello dello Stato, e contraddice l'Idea del costume. Dalle conseguenze argomentative che in se sembrano possibili e verosimili, ma che nel fatto sono essenzialmente fondate sulla istituzione del regno elettivo, questa trovasi esser la pessima di tutte. Il governo si fa elettivo per la natura della relazione che mette la suprema risoluzione nella particolare volontà, in una capitolazione di scelta, abbandonando cioè la forza dello Stato alle particolari volontà; da che siegue la trasformazione dello speciale potere dello Stato in privata proprietà, l' indebolimento e la perdita della sovranità dello Stato; e quindi la interna dissoluzione e l'esterno sgominarsi.

Bilucidazione. Volendosi comprendere l' Idea del monarca, non si può esser contento a dire che Dio abbia stabiliti i re; perocchè Dio ha fatto tutto, anche il pessimo. Anche dal punto di vista dell'ulidia, non si va tant'oltre; e si scorgono sempre ulteriori svantagi. Parimenti non monta a nulla il considerare i monarchi come di dritto positivo. È necessario che io abbia proprietà; ma il particolar possesso è accidentale; e tale apparisce anche il dritto, pel quae un umon' bisogna che stia a capo, quando lo si consideri astratto e positivo. Ma questo dritto è presente qual sentito bisogno e biso-

gno della cosa. I monarchi non si distinguono per forza di corpo o di spirito: eppure milioni di uomini si lascian dominare da essi, Ove si dica che gli uomini si fanno reggere pe' loro interessi, scopi e vedute; questo è un assurdo; nè gli uomini sono tanto gonzi. Il loro bisogno, l'innata potenza della Idea è quella che gli costringe contro la loro apparente coscienza e li conviene in detta relazione. Quando il monarca si presenta così come somnità e parte del governo, bisogna dire che un popolo conquistato non è identico al principe nel governo. Allorchè in una provincia conquistata in guerra avviene una sollevazione; ciò è ben altra cosa che la ribellione in uno Stato ben organizzato. I conquistati non sono in sollevazione contro i loro principi: essi non fanno un delitto di Stato, perocchè non sono in armonia d'idee col Signore, nè nell' intrinseca necessità di governo:vi ha un contratto, ma non vincolo di Stato. « Je ne suis pas votre prince, je suis votre maître », rispondeva Napoleone a'deputati di Erfurt.

### 282.

Dalla sovranità de monarchi nasce il dritto di graziare i delinquenti; perocchè ad essa conviene la realizzazione della potenza dello spirito che disfà il fatto, ed annienta il delitto nel perdono e nell'obblio.

Il dritto di grazia è un'altissima ricognizione della maestà dello spirito. Questo dritto del resto appartiene alle applicazion i riflessi delle determinazioni di una più alta sfera ad una inferiore. Simili applicazioni però appartengono alla scienza speciale, che dee trattare il suo subbietto nella sua empirica sfera (vedi le osserv. al g 270). A siffatte applicazioni si riferisce che i delitti di Stato, le speciali offese alla sovranità, alla maestà e personalità del principe sian classificati nella nozione del delitto, di cui si e già detto (g 95 fino a 102); e sian determinati come grandissimi delitti.

Dilucidazione. La grazia condona la pena senza logliere il dritto. Questo rimane; ed il graziato è come prima un colpevole: la grazia non esprime ch'egli non abbia commesso un delitto. La condonazione della pena può accadere per via della religione, perocchè il fatto può nello spirito esser dallo spirito disfatto. Che ciò si compia nel mondo, è opera della maestà, cui solo compete la risoluzione suprema.

### 283.

Il secondo momento racchiuso nel potere del principe è quello della specialità, o del determinato contenuto, e del riportarsi dello stesso all'universale. Esso ha una speciale esistenza ne "superiori consigli di Stato, negl'individui che mettono in chiaro i vantaggi dello Stato e le legali determinazioni divenute necessarie per l'attalità de'bisogni, col loro obbiettivo lato de'inotivi di risoluzione, sottomettendo alla decisione del monarca le leggi che vi si rapportano, le circostanze ce. La scelta e la rimozione degl'individui per una funzione che si connette con l'immediata persona de' monarchi cade intieramente nel loro arbitrio.

# 284.

In quanto l'obbiettivo delle risoluzioni, la conoscenza del contenuto e delle circostanze, i motivi delle leggi e delle altre determinazioni son capaci di difesa, cioè della pruova dell'obbiettività; e quindi possono convenire ad un diverso consiglio della personale volontà de' monarchi come tali; i consiglieri soltanto son soggetti a risponsabilità. La propria maestà de' monarchi, come suprema decretantie subbiettività, è elevata al di sopra di ogni risponsabilità per i fatti di governo.

#### 995

Il terzo momento del potere del principe concerne d'universale in sè e per sé, che, subbiettivamente, sta nella coscienza del monarca, obbiettivamente, nell'intiero del governo e nelle leggi. Il potere del principe presuppone l'altro momento, come quello è da questo presupposto.

#### 996

L'obbiettiva garanzia del potere del principe e della successione legale al trono secondo il dritto di credità ec. sta in ciò, che le altre sfere hanno per sè i proprii dritti e doveri delle loro determinazioni, come questa sfera ha sua realtà diversa dagli altri momenti determinati per la ragione. Ciascun-membro, in quanto che si sostiene, conserva in razionale organismo anche gli altri secondo le loro proprietà.

Uno degli ultimi risultati della storia, che per la pubblica libertà e pel razionale governo è il più importante, è l'aver la monarchia stabilita per la successione al trono il dritto di eredità secondo la primogenitura; dritto storicamente derivato dal principio patriarcale ed esteso ad una più alta determinazione, quale conviensi all'assoluta sommità di uno Stato organicamente sviluppato. Tal dritto comunque si rispetti, soventi però non è compreso.Le primitive monarchie puramente feudali, così come le signorie dispotiche, mostrano nella storia una vicissitudine di ribellioni, di uso della forza de principi, d'interne guerre, di un soccombere di principeschi individui e dinastie, nonche dell'universale scompiglio e devastazione interna ed esterna di la derivante; perocchè in simili circostanze la divisione delle funzioni di Stato, essendone le parti confidate a'vassalli, a'bascià ec. ec., non è che puramente meccanica: non è una differenza della determinazione e forma, ma una differenza del più o meno di forza. Quindi ciascuna parte, nel sostenersi, sostiene se stessa e non le altre: ed ha compiutamente in se stessa tutti i momenti per l'indipendenza e la stabilità. Nelle relazioni organiche, in cui vi son membra e non parti, ogni membro sostiene l'altro nel compiere la propria sfera; ciascuno per la propria conservazione ha per iscopo e prodotto la conservazione delle altre membra. Le garanzie, che potrebbero domandarsi, sia per la fermezza della successione al trono e del potere del principe, sia per la giustizia, per la pubblica libertà ec. sono assicurate dalle costituzioni. Ponno venir riguardate come subbiettive garanzie l'amor del popolo, il carattere, il giuramento, la forza ec.; ma parlando di governo sono obbiettive garanzie le costituzioni, cioè i momenti organicamente limitati e condizionati. Così la pubblica libertà e l'eredità al trono sono opposte guarentigie e stanno in assoluta armonia; mentre la pubblica libertà è il governo razionale, e l'eredità del poter principesco è un momento che sta nella nozione di un razional governo, come si è mostrato.

# b) Il potere amministrativo.

## 287.

L'esceuzione ed applicazione de decreti del principe, principalmente il dar fuori e sostenere il già decretato, le leggi in vigore, i regolamenti ed ordinamenti per lo scope comne ec. son cose diverse dalla, risoluzione sovrana. Questa funzione di sussunzione comprende in sè il potere amministrativo, in cui è racchiuso il poter giudiziario ed il potere della polizia. Questi hanno immediato rapporto col particolare della società civile, e fanno valere ne' loro scopi l'universale interesse.

## 288.

I comuni particolari interessi che si trovano nella società civile, e che son fuori ciò che è in sè e per sè l'universale dello Stato stesso (§ 256), si avvalorano nelle corporazioni (§ 251) delle compaguie, de' mestieri, delle posizioni sociali, e ne' lorro superiori, prefetti, protettori o simili. In quanto che gli avvantaggi da essi presi in cura, sono parte della proprietà privata, interessi di queste particolari siere, per tal lato la loro autorità riposa sulla fiducia dei coassociati e concitadini; ma da un altro lato le dette siere son subordinate a' più alti interessi dello Stato; onde per occupare codesti posti è uopo in generale che concorra e la comune scella degl' interessati, e l'approvazione nonchè la determinazione superiore.

### 289.

La conservazione dell'universale interesse di Stato, e della legalità in questi particolari dritti, ed il riportar di questi a quello, richiede una cura per parte de'delegati all'amministrazione, esecutivi funzionari ed allri magistrati in collegial consiglio: i quali metton capo nella suprema sommità del monarca.

La società civile è il campo della lotta degl' individuali privati interessi di tutti contro tutto: ivi perciò ha luogo il conflitto degli stessi contro il comune special vantaggio, e di questo unito a quelli contro il più alto punto di vista ed ordinamento dello Stato. Lo spirito di corporazione che si genera nel'autorità delle particolari sfere combacia con lo spirito dello Stato in cui rinviene il sostegno de particolari scopi. Questo è il mistero del patriottismo dei cittadini; poi ch' essi conoscono lo Stato come lor sostanza, sostegno dell'attività, dell'autorità e della riuscita delle particolari sfere. Nello spirito di corporazione, che contiene immediatamente il radicarsi del particolare nell' universile, sta la profondità e la forza dello Stato sita nel senno politico.

All'avvaloramento de vantaggi delle corporazioni soventi sono inadatti i loro presidenti, che conoscono ed hanno a se dinnanzi le loro particolari opportunità ed interessi, ma non sanno se non

inperfettamente la mutua rispondenza di lontane condizioni e le universali vedute; ed oltre a ciò apportano altre inconvenienze, come p.c.il cozzo de privati interessi, l'anteriore eguaglianza del capo con quelli che dovriano essengli subordinati, la loro mutua dipendenza ec. Questa propria sfera può però considerarsi abbandonata al momento della formale libertà; ove il proprio conoscere de dietutare, al par che le piccole passioni e fantasie, trovano un campo in cui svilupparsi. È ciò ha tanto più luogo, per quanto meno importa alla universalità dello Stato la penosa cura del valore dei vantaggi, che vionano o vanno a male; e quanto più la penosa o stolta cura di tali piccoli vantaggi sta in diretta relazione con l'accontentamento e con l'opinione che se ne ricava.

#### 290.

Nelle funzioni amministrative trovasi del pari la divisione del lavoro (§ 198). L'organizzazione delle magistrature ha il còmpito formale e grave di reggere concretamente la vita cittadina là dove essa è concreta, dividendo però questa funzione ne'suoi rami astratti, competenti a magistrati propri come a diversi centri; la cui attività, al di sotto verso i cittadini ed al di sopra verso il potere amministrativo, si runisca in una concreta veduta.

Bilucidazione. La cosa principale del potere amministrativo è la divisione delle funzioni. Il suo a flare è il passaggio dall' universale al particolare ed individuale; onde le sue funzioni sono a dividersi in rami diversi. Importa però che, di su come di giù, codesti rami si runiscano. Cost p. e. il potere della polizia e 1 potere giudiziario agiscono separati, ma fa d'uopo che l' uno e l'altro si tocchino in un qualsiasi punto. Codesto punto di contatto costituisce ciò che si chiama cancelliere di Stato, primo ministro, consiglio de ministri, in dove la superior direzione si concentra. Senonchè tutto al. lora può venir da su, dal potere ministeriale, e gli affari esser, come si dice, centralizzati. Con ciò si ottiene speditezza rapidità ed operosità per quello che tocca gli universali interessi dello Stato. Tal

regime creato dalla rivoluzione francese, e perfezionato da Napoleone, è oggi stabilito in Francia. Al contrario, la Francia fa a meno delle corporazioni e de' Comuni, cioè delle cerchie in cui convengano i particolari ed universali interessi. Nel medio evo tali cerchie aveano guadagnata una grande indipendenza; erano Stati nello Stato, che si riguardavano quali corporazioni ner se consistenti. Ma se questo è troppo, bisogna però convenire che nelle corporazioni sta la propria forza degli Stati. In esse l'amministratore trova legali interessi, cni deve rispettare; ed in quanto vanno amministrati e vegliati tali interessi, l'individuo vien protetto per l'esercizio del proprio dritto, e così connette il suo particolare interesse al mantenimento dell'intiero. Da qualche tempo l'organizzazione si è fatta negli stati superiori: tale è stato il più forte travaglio; ma gli stati inferiori, le masse, si sono lasciate più o meno disorganizzate. Enpure è importantissimo organizzarle; perocchè esse son forza, son notenza, e senza organizzazione sono folla, ammassi di atomi diseregati. La potenza legale non si ha se non organizzando le speciali sfere.

### 291.

Le funzioni amministrative sono obbiettive, per se diverse di natura, secondo la loro sostanza (§ 287); da compiersi e realizzarsi da individui. Non vi ha immediato natural ligame tra questi e quelle. Gl'individui non vi son destinati per naturale personalità e, per nascita; e per determinarsi alle stesse è necessario l'obbiettivo momento, la conoscenza e la provota della loro capacità. Tal pruova assicura allo Stato il suo bisognevole, ed a ciascun cittadino la possibilità di consacrarsi ad una posizione pubblica mediante quella sola condizione.

## 292.

Poichè l'obbiettivo in questo caso non istà nel genio, come nell'arte; epperò vi ha più individui, che possono essere scelti ad un posto ed autorizzati a compiere pubbliche funzioni, non competendo assolutamente la precedenza a nessuno di essi; per tal subbiettivo dato in cui l'individuo e la carica son due diversi lati, la riunione di tali due lati spetta al potere del principe, alla sovrana risoluzione.

### 293.

Le particolari funzioni di Stato, a ssidate dalla monarchia a' magistrati, formano una parte dell'obbiettivo lato della sovranità immanente nel monarça. La loro dissenza è data dalla natura della cosa. E come l'attività del magistrato è l'adempimento di un dovere; la sua sunzione è perciò un dritto scevero d'accidentalità.

#### 294

L'individuo che vien chiamato ad una carica per atto sovrano (§ 292) ha nell'adempimento de' suoi doveri il sostanziale della sua retazione, qual condizione della nomina; ed in esso, qual conseguenza della sostanzial relazione, trova le risorse e l'assicurato accontentamento della sua specialità (§ 264), onde va affrancata la sua esterna posizione e l'attività della carica dalla primiera subbiettiva dipendenza ed influsso.

Lo Stato non calcola su accidentali ed arbitrarii servigi, quale saria p.e.la garainzia di dritto escriatta nel compromesso; perocché venendo essi prestati secondo il buon piacere e l'arbitrio, giusta subbiettive mire, importano anche l'arbitraria 
non prestazione ed il compinento di subbiettivi scopi. L'altro 
estremo nel compromesso, in rapporto al servigio dello Stato, è 
quello di un funzionario, che sol per necessità viene assunto 
alla prestazione di un servigio, ma senza doveri e senza dritit. Il servigio dello Stato esige il sagrificio dell'indipendente 
ed arbitraria soddisfazione degli scopi subbiettivi, e dà altresi 
il dritto di trovar in lui solo il servigio doversos. In ciò sta 
il nesso degl'interessi universali e particolari che fa la nozione

e l'intrinseca stabilità dello Stato (§ 260). La relazione d'officio non è relazion di contratto ; benche vi si trovi un doppio consenso, ed una prestazione da ambo i lati (2 75). Il funzionario non è chiamato ad una isolata accidentale prestazion di servigio, come il mandatario : il capitale interesse della sua spirituale e speciale esistenza sta in quella funzione. Inoltre giusta la qualità sua, non è una cosa estrinseca e speciale ciò ch'egli deve prestare e che gli è confidata: il valore di tal cosa è intrinseco e diverso dalla sua esteriorità, e non viene offesa dalla non prestazione dello stipulato (§ 77). Ciò che il servitor dello Stato prestar dee, ha immediatamente un valore in sè e per se. L' ingiustizia della non prestazione o della positiva offesa (e l'una e l'altra è un'azione indegna) è offesa dell'universal contenuto stesso (un negativo infinito giudizio: vedi § 95); è quindi un delitto ed anche un misfatto. L'assicurata soddisfazione de' bisogni speciali toglie la indigenza esterna che potrebbe consigliare a ricercare i mezzi a spese delle proprie funzioni e del dovere. Nell'universale potere dello Stato el' individui incaricati di una funzione trovano protezione contro gli altri subbiettivi lati e contro le private passioni de' governanti, il privato interesse delle quali venisse ad esser tocco col far valere l'universale.

## 295.

La sicurezza dello Stato e de' governati contro l'abuso di potere da parte de magistrati e de'loro subordinati, sta da un lato nella costoro gerarchia e risponsabilità, dall'altro lato sta nell'autorizzazione delle società e corporazioni; dalle quali vien tolta la confusione dell'arbitrio subbiettivo col potere affidato a funzionarii, e vien completato di giù il controllo di su, che non giunge ad ogni singolo fatto.

Nella condotta e nell'educazione de' funzionarii sta il punto, in cui le leggi ed i decreti de' governanti toccano e fanno valere realmente la individualità. È desso il punto da cui dipende il contento e la confidenza de cittadini a' governanti, nonchè il completamento l'indeholirsi o la vanità delle ved-tie di costoro; perocchè il modo e guisa di esecuzione viene affetto dal sentimento e dal senno dell'esecutore, in cni può di per sè contenersi un aggravio. Per l'immediata personalità di simile influenza il controllo superiore raggingne imperfettamente il suo scopo, che può trovare un impedimento nel comune interesse de' funzionari in posizioni contrarie agl' inferiori od a' superiori; l'eliminazione delle quali, specialmente nelle costituzioni imperfette, richiede l'uso pieno dell'autorità sovrana; quale fu il caso di Federico II nel famoso incidente del muenzio Arnoldo.

## 296.

Il silenzio delle passioni , la giustiza , e l'affabilità delle maniere diventan costune, in parte per la diretta educazione di mente e cuore , che serba lo spirituale equilibrio in ciò che di meccanico hanno in sè l'insegnamento delle così dette scienze dell' obbietto di queste sfere, e l'indispensabile adusarsi alla funzione al pratico lavoro ec.; in parte per la grandezza dello Stato, momento fondamentale che minora il peso de' vincoli di famiglia e privati, ottundendo lo impulso alla vendetta all'odie od altre simili passioni. Nell' affaccendarsi per gli attuali interessi di un grande Stato cadono i subbiettivi lati, e generasi l'abitudine agl'interessi, alle vedute ed alle funzioni universali.

# 297.

I membri delle amministrazioni di funzionari formano la più gran parte di quel medio ceto, in cui vanno a collocarsi le culte intelligenze e le rette coscienze della massa del popolo. Le costituzioni della sovranità in su, e'l dritto delle corporazioni di giù, effettuano che quel medio ceto non prenda il posto isolato dell'aristocrazia, e che la sua educazione ed abilità non divenga una signoria.

La garanzia del dritto, il cui obbietto è il proprio interesse di tutti gl'individui, era divenuta è già tempo un istrumento di guadagno e dominio; perocchè la conoscenza del dritto importava dottrina e cognizione di straniere favelle, e la procedura si velava in un intrigato formalismo.

Bilucidazione. Nel medio ceto, cui appartengono i funzionari, sta a coscienza dello Stato e la più avanzata civilizzazione: essi perciò formano le colonne dello Stato per la loro rettitudine ed intelligenza. Lo Stato che non ha medio ceto, non può molto elevarsi. In Russia p. e. vi ha una massa che serve, ed un altra che governa. È importantissimo per lo Stato l'educazione del medio ceto, il quale non può aver luogo che in un'organizzazione pari a quella da noveduta; i fio dove sieno autorizzate speciali ercrhie relativamente indipendenti, innanzi a cui si franga l'arbitrio del mondo dei funzionari. L'agire a norma del dritto universale, e l'adusarsi a fale agire, è una conseguenza dell'opposizione che risulta dalle cerchie indipendenti.

# c) Il potere legislativo.

### 298

Il potere legislativo concerne le leggi come tali, in quanto abbisognano di ulteriore determinazione, ed importano universali intrinseci vantaggi nel lor contenuto. Sifiatto potere fa parte del governo; il quale, presupposto da quello, sta in sè e per sè fuori delle sue dirette determinazioni; una ottiene il suo ulteriore sviluppo dalla confizione delle leggi e nel progressivo carattere delle universali opportuntà di regimo.

Dilucidazione. Il governo dee essere in se e per se il fermo fondamento sul quale posa il potere legislativo, e che perciò non può essere da quello creato. Ma se il governo è, essenzialmente si fa ; valdire che è progressivo nella forma. Questo passo è un cangiamento invisibile, che non ha forma di cangiamento. Così p. e. in Germania i beni de' principi e delle loro famiglie erano privati : poi senza lotta ed opposizione si trasformarono in demanio, cioè in beni dello Stato: il che avvenne perchè i principi, sentendo il bisogno dell'indivisibilità de' beni, ne chiedevano la garanzia da' fondi e da' poderi , e così questi prendevano la forma di que' beni de' quali non si avea intiera disposizione. In pari guisa in sulle prime l'imperatore era il giudice, e girava lo Stato pronunziando sentenze. Nel visibile progresso della coltura è divenuto necessario che l'imperatore affidasse ad altri ed altri l'ufficio di giudice; e così facevasi il passaggio del potere giudiziario dalla persona de' principi a' collegi dei magistrati. Le trasformazioni delle condizioni son così manifestamente calme ed invisibili; e dopo lungo tempo, per tal via, il governo giugne ad una posizione diversissima dalla primitiva.

# 299.

Gli obbietti della legislazione, in rapporto agl'individui, si determinano da due lati; a) per quello che lo Stato lor consente di godimento, 6) per quello ch'essi prestar debbo no allo Stato. Nel primo debbono comprendersi le leggi di dritto privato, il dritto delle società, delle corporazioni e delle universali istituzionii, nonché indirettamente l'initero del governo (§ 298). Il da prestarsi, riducendosi alla moneta, esistente universal valore delle cose e de' servigi, devedeterminarsi in giusta guisa e di modo che i lavori e servigi speciali prestati dagl'individui siano mediati dal loro arbitrio.

Si può distinguere in generale ciò che sia obbietto dell'universal legislazione, da ciò che appartiene alla determinazione de' magistrati amministrativi ed è regolamento de' governanti: in quella il contenuto è universalissimo, son determinazioni di legge;a queste compete la specialità, il modo e la guisa dell'esecuzione. La distinzione di cui si parla non è perfettamente fis-

sata col dire che la legge, in quanto legge e non pura proibizione, come p. e.: tu non ucciderai (vedi l'osserv. al 3 140.). deve essere in sè indeterminata. Quanto più una legge è determinata, tanto più il suo contenuto si avvicina alla capacità di poter essere effettuato. Però una troppa estesa determinazione dà alla cosa empirici lati, soggetti nella reale esecuzione a cangiamenti, il che fa uno sfregio al carattere della legge. Nell'organica unità de'poteri dello Stato, va rinchiuso che lo stesso spirito il quale fissa l'universale, sia quello che l'effettua e lo produce alla sua determinata realtà. Dalle molte abilità, proprietà, attività : talenti ed altre infinite moltiplicità di viventi risorse lo Stato può non pretendere alcun diretto servigio; ma esigere invece il solo bene, che apparisce nella moneta. I servigi che riguardano la difesa dello Stato contro i pemici, importano il dovere della conseguente ripartizione. Or poiche il danaro non è un bene speciale pari ad altri, ma è l'universale degli stessi, in quanto che si producono all'esteriorità dell'Esser determinato nel quale son compresi quali cose: solo in siffatta esterna sommità è possibile la quantitativa determinazione; e quindi la equità e parità de' servigi. Platone nel suo Stato facea imporre da superiori agl' individui le loro speciali posizioni , e la prestazione de' particolari servigi (osserv. al 3 185). Nella monarchia feudale i vassalli aveano a prestare altresi indeterminati servigi, però nella loro specialità, come p. e. l'ufficio di giudice. I servigi in Oriente, in Egitto per le colossali architetture e così via dicendo, erano di speciali qualità. In simili rapporti manca il principio della subbiettiva libertà, sita in ciò che il fatto sostanziale dell'individuo. il quale è inoltre in tali servigi giusta il suo contenuto un particolare, venga mediato dalla sua particolare volontà. Simile dritto è possibile soltanto sotto la condizione della prestazione in forma di valore universale : e questo motivo ha apportato tal cangiamento nelle imposte.

Inlucidazione. I due lati del governo rapportansi a' dritti ed ai

servigi degl'individui. Le prestazioni si riducono tutte al danaro. Nei primitivi tempi si pretendeva al concreto dell'individuo, che veniva chiamato a lavorare secondo la sua abbilità. Oggi lo Stato compra quello di che abbisogna; e ciò poò parere astratto, morto, senza cuore; può dare a credere che gli Stati sieno molto caduti per concentarisi di prestazioni astratte. Pure è principio de' nuovi Stati, che tutto quello l'individuo faccia sia mediato dalla sua volontà. Con il danaro la giustizia della parità può meglio effettuarsi. Colui che è pieno di talenti, in caso d'imposizioni salte concrete capacità, presterebbe più di colui che non ha talenti. Il rispetto alla subbiettiva libertà vien messo in luce col non togliere a nessuno quello che to-rierellisi potrebbe.

#### 300.

Nel potere legislativo, come totalità, operano gli altri due momenti, il monarchico, in quanto a lui conviene la risoluzione suprema, e l'amministrativo come momento di consiglio per la concreta conoscenza e veduta superiore dell'intiero ne' suoi moltiplici lati e dei principii in esso invalsi, nonché per la conoscenza de bisogui dello Stato. È questo l'elemento parlamentare.

Dilucidazione. Deriva da falso concetto dello Stato l'esclusione che le costituenti assemblee fanno de'funzionari pubblici dai corpi legislativi. In Inghilterra i ministri debbono esser membri del parlamento; e questo è esatto in quanto che coloro i quali compartecipano al reggimento dello Stato sono in armonia e non in opposizione col potere legislativo. Il concetto della così detta indipendenza de'poteri erroneamente crede, che i poteri indipendenzi debbano collimitarsi a vicenda. Per tale indipendenza andrebbe tolta l'unità dello Stato, cui dee ottenersi in preferenza di tutto.

## 301.

L' elemento parlamentare ha la determinazione, che l' universale vantaggio venga all'esistenza non solamente in sè ma per sè; il che vuol dire che il momento della subbiettiva formale libertà , la pubblica coscienza, si manifesti quale empirica universalità delle vedute e pensamenti de' più.

L'espressione: i più (οί πολλοί), indica l'esatta empirica universalità, che vale : tutti. Quando si dice che sia di per sè chiaro non doversi intendere col vocabolo tutti ne i fanciulli ne le donne ec., molto più è chiaro di per sè che la determinatissima espressione: tutti non dovrebbe usarsi quando si tratta di qualche cosa indeterminatissima. Nel giro delle opinioni sono invalsi tanti indicibili rozzi e falsi concetti ed espressioni, quanto a popolo governo e parlamenti, che egli sarebbe pena perduta l'addurli, discuterli e rettificarli. Il concetto della necessità od utilità della concorrenza al parlamento, quale è nell'ordinaria coscienza, presume che i delegati dal popolo od il popolo stesso debba intendere ottimamente ciò che serve al suo meglio, e ch' egli abbia indubbiamente buona volontà per tal meglio. Quanto alla prima parte di tal presunzione, è anzi vero, che il popolo (disegnando con tal parola una speciale parte delle membra dello Stato) esprime la parte che non sa quello che vuole. Il conoscere ciò che si vuole, e più il saper ciò che vuole la volontà che è in sè e per se , la ragione , è frutto di profonde conoscenze, di vedute che non son cosa da popolo. La malleveria che sta nel parlamento per il meglio universale e per la pubblica libertà, meditando alcun poco la cosa, non si trova nelle particolari vedute dello stesso; imperocche gli alti funzionari dello Stato hanno d'uopo di più profonde e compreensive vedute sulla natura delle istituzioni e de' bisogni dello Stato, come pure di più grande abilità ed abitudine a tali affari; onde potriano senza parlamenti fare il meglio, e debbono farlo frattanto che non si riuniscano i parlamentari. La cennata malleveria in parte sta nelle materie che cadono sotto vista de' deputati e che sfuggono a' funzionari collocati in alti posti , specialmente per que' bisogni e difetti de' quali i deputati hanno una concreta intuizione ; in parte però sta in quel-

l'influenza che porta seco la sovrastante censura, e pubblica censura, di molti, cosicche per evitare i rimproveri si ha miglior diligenza negli affari e gli s'indirizza su più puri motivi.E questo dato di pubblicità opera del pari su' membri del parlamento. Quanto alla buona volontà de' parlamentari per l' universal meglio dello Stato, (osserv. al 2 272) si è già avvertito essere una veduta volgare, una posizione negativa, il presupporre negli amministratori una cattiva o men buona volontà. Tale presupposizione, se le si rispondesse per le consonanze, avrebbe per conseguenza una recriminazione; perocchè i parlamentari che si tengono all' individualità, alle private posizioni, a particolari interessi sono inclinati ad usare la loro attività alle spese degl' interessi universali, mentre gli altri momenti del potere dello Stato messi al livello della pubblica posizione son consacrati allo scopo universale. Per ciò che riguarda la garanzia, cui dovrebbero avere i parlamenti, questi condividono con le altre istituzioni la garantia del pubblico bene e della razionale libertà : e certamente vi ha istituzioni, quali la sovranità de' monarchi, l' eredità del trono, il governo ec., che non riposano su più forte grado della stessa garanzia. La propria determinazion della nozione de' parlamenti deve cercarsi in ciò che per essi viene all'esistenza, in rapporto allo Stato, il subbiettivo momento della universale libertà, della propria veduta e della propria volontà di quella sfera che in questa concezione può esser nomata la società civile. Siegue dal filosofico punto di vista, che tal momento è una determinazione dell'idea sviluppata a totalità ; intrinseca necessità che non è a scambiarsi con le necessità ed utilità esterne.

Dilucidazione. La posizione de 'unzionari riguardo a 'parlamenti e sesenzialmente ostile; ed è spaventoso errore il tredere alla necessità di questa lotta. L'amministrazione non è una parte che si oppone ad un'altra, talmente da doversi a vicenda conquistare od oppugnare: che se uno Stato si trovi in tal posizione, è una sventura per lui, e no può dirsi vegeto. Le imposte consentite da' parlamenti non debbono riguardarsi qua'doni fatti allo Stato; che anzi consentite per lo meglio de' consenzienti. Il più proprio : de' parlamenti si è, che per essi lo Stato passa alla subbi scienza del popolo, che comincia con quello a prenderne p

3

#### 302

Considerati qual organico intermedio, i parlamenti stanum ininistrazione da un lato, e "I popolo che si scioiglie in 1 sere ed individui dall'altra parte. La loro determinazion il senno e 'I sentimento dello Stato e dell'amministrazio degl'interessi delle particolari sfere e degl'individui. Parime posizione ha il significato di una mediazione comune con i zato potere amministrativo; tale che ne il potere del princ risca isolato, come una mera forza el arbitrio dominiante, sieno i particolari interessi delle società, corporazioni ed per tal via gl'individui non presentano l'aspetto di una un ammasso con disorganizzate opinioni e volontà, forza i fronte dell' organico Stato.

È una delle più gravi logiche vodute questa, che minato momento, che ha nell' opposizione il posto d cessi di esser tale e si faccia organico momento de tempo, mezzo. Nell'obbietto considerato è tanto più i ricordar questo lato, in quanto che si riferisce ad u rigliosissimi pregiudizii, pe 'quali va conceptio il to nel punto di vista di opposizione al potere am vo. Preso organicamente, cioè nella totalità, 1' elen lamentare mostrasi funzion di mediazione. Onde la dizione non è superficiale ma diventi reale e sustanzizione, lo Stato è in rovina. Il segno, che l'opposizio sostanziale, si trova secondo la natura della cosa in obbietti della lotta non toccano l'essenziale elemento nismo dello Stato, bensì speciali ed indifferenti cose

sioni che si attaccano a tal contenuto addiventano fazioni per subbiettivi interessi e forse per qualche più alta posizion politica.

Dilucidacione. Il governo è essenzialmente un sistema di mediacioni. Negli Stati dispotici, dove non vi ha che il principe ed il volgo, questo, quando agisce, opera come una massa rovinosa contro
l'organizzazione. Organizzandosi, le masse dispongono i loro interessi
in forma regolare ed ordinata. Se questo mezzo non è in pronto, il
pronunziarsi delle inasse è incomposto. Negli Stati dispotici, per tal
causa, il despota risparmia il volgo; e la sua collera colpisce sol
quelli che lo circondano. Così pure il popolo trova in sè pochi dati
per elevarsi a Stato ben governato per via della propria coscienza
del popolo. In nessuna terra vi ha tante prerogative a ciò, quante
in Inghilterra.

#### 303.

La universale posizion sociale, consacrata al servigio dell'amministrazione, ha per immediata determinazione l'aver a scopo di sessenziale attività l'universale. Nell'elemento parlamentare del potere legislativo la posizione privata si eleva a significato ed attività politica. Questa posizione allora non può apparire nè come indistinta massa nè come una folla perduta ne' suoi atoni; ma come quella che già è, cioè distinta nella posizione che si fonda sulla relazion sostanziale, e nella posizione che si fonda sulla resul lavoro lor mezzo (osserv.al § 201). Così soltanto connettesi sotto questo riguardo nello Stato il realmente particolare all'universale.

Giò va contro un altro concetto in voga; per lo quale quando la posizion sociale privata elevasi a partecipar della cosa universale nel potere legislativo, debba quivi apparire in forma d'individuo, sia che vi si venga eletto dagli aventi dritto, o che si eserciti da sè il dritto del voto. Questa veduta atomistica ed astratta sparisce già nella famiglia come nella società

civile, dove l' individuo esiste sol come membro dell' universale. Lo Stato è però essenzialmente organizzazione di tali membra, che per sè sono organiche : in esso non v' ha momento d'inorganico ammasso. I molti, quali individui, sottintesi nella parola popolo, sono un insieme, ma quale ammasso informe, massa i cui momenti e fatti sono perciò elementari.irragionevoli, selvaggi e terribili. Quando si ode, in rapporto al governo, parlar di popolo nel senso di tale inorganica accozzaglia, si può preveder d'avvanzo che bisogna attendersi luoghi comuni e ristucchevoli declamazioni. Il concetto che le organiche comunità che han luogo in politica, valdire nella condizione della sublime concreta universalità, si sciolgano in individui, distingue la vita civile dalla politica; e statuisce aereamente, che base di questa debba essere l'astratto individuale arbitrio ed opinione, epperò l'accidentale, non già nn fondamento per sè autorevole e fermo. Benche ne' concetti delle così dette teorie gli stati (posizioni) civili, e gli stati (parlamenti) politici abbiano ben diverso significato; ciononostante il linguaggio ha riunite queste due cose, che per sè già erano unite.

#### 304.

L'elemento politico parlamentare racchiude nelle sue proprie determinazioni le differenze che già presentavansi nelle posizioni delle primitive sière. Il suo primitivo astratto passo è l'estremo dell'empirica universalità contro il principio reale o monarchico. In questo sta la possibilità dell'accordo ed insiemè la possibilità di un'ostile opposizione. Simile astratto passo si fa razionale relazione (un raziocinio, vedi l'osser. al g 302), perciocchè viene la sua mediazione all'Esistenza. Come dal lato del potere del principe il potrera amministrativo (g 300) ha già questa determinazione, così dal lato del parlamento un momento dello stesso bisogna che sia volto ad esistere come momento di mezzo.

#### 305.

Una delle posizioni della società civile racchiude il principio che per sè è capace ad esser costituito in politico rapporto; cicè la posizione del naturale costume, che ha a sua base la vita di famiglia ed in riguardo alla sussistenza il possesso de fondi, come in riguardo alla sua specialità un volere che riposa su di sè ed ha comune col principe la deferminazione di natura racchiusa nell'elemento principesco.

### 306.

Politicamente viene essa a costiturisi in quanto che le sue risorse sono indipendenti dalla timanza dello Stato, dal rischio de mestieri, dall' avdità del guadagio e dalla variabilità del possesso, come dal favore de governanti e della folla, ed è costituita fermamente anhe contro il proprio arbitrio. Quelli chiamati da pari determinazione a membri di tale ordine fanno a meno del dritto concesso agli altri borghesi di disporre liberamente dell'initera proprietà, o di saperla passata a'figli secondo l'uguaglianza dell'amore. I beni di fortuna addiventano così inalienabili, e gravati del maiorasco ereditario.

Dilucidazione. Quest'ordine ha una volontà per sè più consistente. La posizion sociale de possessori di fondi può nell'intiero distinuersi nella parte culta, e ne contadini. Ad mabe queste specie stanno di contro la posizione industriale che dipende e s' indirizza a' bisogni, e la posizione universale essenzialmente dipendente dallo Stato. La sicurezza e la fernezza della posizione di cui discorriamo può essere aumentata sol per l'istituzione del maiorasco: il quale per altro non è desiderabile che nel politico riguardo; essendo un sagrificio allo scopo politico il rendere indipendente la vita del solo primogenito. Il fondamento del maiorasco sta in ciò, che lo Stato non dee calcolare sulla mera possibilità del sentimento politico, ma sopra un che necessario. Veramente il sentimento politico non è connesso con la fortuna domestica; una la relativa necessaria rispondenza im-

porta che chi ha beni indipendenti non venga limitato da estrinscehe circostanze, epperò senza freno di sorta può imprendere ad agir per lo Stato. Dove mancano le costituzioni politiche, la fondazione ed il permesso de 'maioraschi è un vincolo imposto alla libertà del dritto privato, in dove o s'immette un significato politico, o si va incontro al suo disciogliersi.

#### 307.

Il dritto di questa parte della sostanziale posizion sociale è per tal via fondato sul naturale principio della famiglia, però stravolto per un arduo sagrificio allo scopo politico; onde simile posizione ha essenzialmente un' attività indiretta a questo scopo; epperò senza l'accidentalità di una scelta è chiamata e pronta a ciò in forza della sola nascita. Quindi ha dessa un fermo sostanziale posto tra il subbiettivo arbitrio o'l'accidentalità di ambo gli estremi; e poiché (preced, paragr.) porta con si eun a simigliama del momento del potere del principe, mentre divide con gli altri estremi i bisogni del resto pari e pari dritti, si fa per tal via puntello del trono e della società.

### 308.

L'altra parte dell' elemento parlamentare ricade nel mobile lato della società civile, che estrinsacamente a causa del numero de suoi membri, ed essenzialmente per la natura della sua determinazione e faccende, può entrarvi per via di deputati. In quanto costoro vengono delegati dalla società; cosicchè essi non valgono come individui atomi sociali, raccolti per un singolo e temporaneo atto in un dato istante; ma come un insieme politico ligato nelle corporazioni, nelle comunanze e nelle associazioni. Nell'autorità d'un decreto del principe, che ordina a tal deputazione come alla prima posizione sociale perché si presentassero, (§ 307) trova l'esistenza del parlamento e la sua riunione una propria costituzionale garanzia.

Sure of the state of

Fermandosi all'astratta determinazione di esser tutti i singoli cittadini membri dello Stato, si ha un superficiale pensiero che si attiene alle astrazioni. E da questo si deriva che tutti singolarmente debbano aver parte alle deliberazioni e risoluzioni sugli universali vantaggi dello Stato, essendo tali vantaggi il meglio di tutti, i quali perciò hanno dritto ad esservi con la loro conoscenza e volere. Tal concetto, fisso alla superficialità delle astrazioni ed alla determinazione di membro dello Stato, tende a porre nell'organismo dello Stato l'elemento democratico senza alcuna razionale forma; mentre per questa soltanto vi ha Stato. La razionale considerazione, la coscienza della Idea è concreta e combacia col senno veramente pratico, il quale non è che il senno razionale, il senno della Idea; cui non si può scambiare con gli affari di rotina in un orizzonte di limitata sfera. Lo Stato concrete è un intiero organizzato nella sua particolare cerchia. Il membro dello Stato è il membro di una posizione sociale; e sol per questa obbiettiva determinazione può esser preso in considerazione dallo Stato: la sua universale determinazione racchiude il doppio momento d'esser privata persona, e d'esser, qual pensante, coscienza e volere dell'universale. Tal coscienza e volere non è un che vuoto, ma un pieno e vivente se riempito con la specialità, che è la particolar posizione e determinazione: vo' dire che l'individuo è specie, ed ha la sua immanente generale realtà come specie prossima: egli raggiugne la sua reale e vivente determinazione per via dell'universale, e primamente nella sfera delle corporazioni delle compagnie ec. (3 291); nelle quali (compresa la posizion pubblica) gli è lasciata facoltà di entrare per le abilità di cui è capace. Un'altra presupposizione, che sta nel concetto del dover tutti prender parte a'vantaggi dello Stato, l'intendersi cioè tutti di codesti vantaggi, è insulsa, non ostante che la si oda spesso ripetere. Però a ciascuno è concesso manifestare la sua subbiettiva maniera di sentirla, e farla valere nella pubblica opinione ( vedi 2 316 ).

#### 309.

La deputazione per discutere e votare circa gli universali vantaggi importa che sia per fiducia commessa a quegl' individui che s'intendono di tali vantaggi meglio de deleganti, e che i deputati non facciano valere i particolari interessi di un'associazione o di una corporazione ma solo l' universale. I delegati non son perciò mandatari apportatori d' istruzioni; come il loro riunirsi ha la determinazione d' essere un'assemblea vivente, che s'istruisce e convince a vicenda, e delibera in comune.

Dilucidazione. Ove ha luogo rappresentanza, il consenso non deve esser prestato immediatamente da tutti, ma da' plenipotenziari: perocchè gl'individui non più vi concorrono come infinita persona. La rappresentanza si basa sulla tiducia; e la fiducia val tutt'altro del dar personalmente il proprio voto.La maggioranza de'voti contraddice la massima, che a ciò che mi obbliga, io, come questi, abbia dovuto concorrere. Si ha fiducia ad un uomo, quando si nensa ch'egli tratterà la mia cosa come la sua con tutta la sua miglior conoscenza e certezza. Il principio dell' individuale subbiettiva volontà dileguasi, perocche la fiducia mira ad una cosa, alle massime di un uomo, alla sua condotta, al suo agire. È mestieri far dunque che colui il quale entra nell' elemento parlamentare abbia un carattere una veduta ed una volontà, corrispondenti a qualità, proprie pel vantaggio universale. Non si tratta d'individui; ma si vuole che i suoi interessi sien fatti valere in un' assemblea dove si tratta dello universale. Vi hisogna per gli elettori una garantia perchè il deputato esiga e compia tale sua funzione.

## 310.

La garanzia delle qualità e sentimenti che rispondano al cennato scopo, per la prima parte del parlamento si trova nella sua indipendente fortuna; nella seconda parte, provveniente dal mobile e cangiante elemento della sociatà civile, trovasi nel sentimento acquistato

e serbato eservitando le funzioni e cariche dello Stato per reale d'simpegni di affari come ancora nell'abilità e conoscenza delle istituzioni e degl' interessi dello Stato e della società civile, nonchè nel provato e sviluppato senno politico e governativo.

L'opinione subbiettiva da sè trova superflua e forse offensiva l'esigenza di tali garanzie fatta in rapporto al così detto pepolo. Lo Stato però ha per sua determinazione l'obbiettivo, e non l'opinione subbiettiva o la fiducia in se stesso: gl' individui non possono essere se non ciò che si son obbiettivamente. provati e manifestati: il che in detta parte dell'elemento parlamentare dee tanto più guardarsi, in quanto che essa ha sua radice negl' interessi e nelle faccende indirizzate al particolare. dove l'accidentalità, la variabilità e l'arbitrio ottengono lor dritto. L'estrinseca condizione di un certo censo sembra, presa in sė, l'unilaterale estremo dell'esteriorità, opposto all'altro anche unflaterale della mera fiducia ed opinione degli elettori. Nella loro astrazione l'uno e l'altro fanno contrasto con le concrete prerogative, richieste per deliberare sugli affari politici, e racchiuse nelle determinazioni riportate al 8 302. Senonchè nella scelta alla presidenza od altre cariche delle compagnie e delle associazioni la prerogativa della possidenza ha la sfera dove potersi esercitare; precisamente poiche molte di codeste funzioni sono gratuitamente compiute; ed anche in riguardo allo elemento parlamentare dove i membri non hanno stipendio.

## 311.

La deputazione proveniente dalla società civile importa che i deputati conoesano gli speciali bisogni, gli ostacoli ed i particolari interessi della medesima; e ch' essi stessi vi appartengano. Questi, giusta la natura della società civile, provvengono dalle sue diverse corporazioni (§ 308), e se la semplico guisa di tal derivazione non è guasta da astrazioni e da atomistici concetti, essa si fa immediatamente con l'enunziato punto di vista; cosicché la scelta o è qualche cosa di superfluo, o si riduce ad un semplice giuoco di opinioni e di arbitrio.

S' intende di per sè che tra i deputati per ciascuno speciale grande ramo della società, quale il commercio, le manofatture ec. si trovino individui che lo conoscono a fondo ed appartengono allo stesso. Nel concetto di un' arbitraria indeterminata scelta questa circostanza è in balla dell'accidentalità. E frattanto ognuno de'cennati rami ha pari dritto di venir rappresentato. Considerando i deputati come rappresentanti , la ragione esige che essi non siano rappresentanti di una massa d'individui, ma rappresentanti di un'essenziale sfera della società, rappresentanti de'suoi grandi interessi. La rappresentazione non vuol dire che uno stia nel luogo di nu altro, ma che l'interesse stesso sia realmente presente nel suo rappresentante, che è tale per suo proprio obbiettivo elemento. Per la scelta da parte di molti individui può avvertirsi che, particolarmente ne' grandi Stati, nasce un' indifferenza circa la prestazione del voto, il quale non ha significato per la folla; e quei che hanno facoltà di votare per l'elezione, quandanche lor si rappresenti questa facoltà come sublime, non compariscono alla votazione. Talché in tali istituzioni siegue il contrario della loro determinazione : la scelta cade in mano di pochi, di un partito, epperò di specifici accidentali interessi, che dovriano essere nentralizzati.

#### 312.

De'due lati racchiusi nell'elemento parlamentare (§ 307 e 308) iascuno nella deliberazione apporta una particolar modificazione. E poiché ciascun degli altri momenti ha la propria funzione di mediazione esistente nell'interno di tale sfera, questa per se stessa ha una divisa esistenza. Perciò l'assemblea parlamentare si distingue in due camere.

#### 313.

Per tal divisione la maturità delle risoluzioni ottiene dalla moltiplicità delle istanze la sua più grande sicurezza: si allontana l'accidentalità del voto di un istante, accidentalità che può aver luogo per la pluralità del numero de' voti: si minorano gli urti co'governanti: e nel caso si trovi il momento medio dal lato della seconda posizione speciale, il peso delle sue vedute si rafforza in quanto che apparisce imparziale e neutralizzata dal suo opposto.

#### 314.

La istituzione de' parlamenti non importa che essi per sè deliberino e risolvano in sè alla meglio i vantaggi dello Stato, non essendo essi che un'appendice sotto tal riguardo (2 301); bensi la loro caratterristica determinazione sta in ciò che nel mutuo rischiararsi, consigliarsi e decidere sugli affari universali, il momento della formale libertà, in riguardo a' membri della società civile che non prendono parte al governo, raggiunga il suo dritto. Così il momento della conoscenza universale ottiene una maggiore estensione per la pubblicità delle discussioni parlamentari.

## 315.

Siifatta opportunità di conoscenze la universalmente, che la pubblica opinione giunga al vero pensamento, all'esatta veduta delle circostanze della nozione dello Stato, nonchè de'suoi vantaggi, ed infine alla capacità di giudicarne ragionevolmente: da inoltre a conoscere e considerare le funzioni i talenti le virtù e le abilità de'magistrati e servitori dello Stato. Come questi talenti in una tale pubblicità hanno potente occasione di sviluppo ed un teatro di grande onore; cos questo è un mezzo correttivo del capriccio degl' individui e della foila, un mezzo di loro educazione e certamente uno de' più grandi.

Dilucidazione. La pubblicità delle adunanze parlamentari è nn

grande spettacolo atto ad educare i cittadini, ed il popolo vi apprende i suoi veri interessi. Domina d'ordinario il concetto che tutti conoscano ciò che sia bene per lo Stato, e che nelle adunanze parlamentari si vada solo per conferire. Nel fatto ha luogo precisamente l'opposto. Nel parlamento si sviluppano le virtù i talenti le abilità che debbono servir di modello. Certimente tali assemblee son gravose pe' ministri, che debbono esser corredati d' ingegno ed eloquenza per andar contro agli attacchi lor diretti; ma in ogni caso la pubblicità è il più grande mezzo di educarsi agl' interessi dello Stato. In un popolo ov'essa ha luogo vi ha un'attività in rapporto allo Stato tutt'altra di quella che si trova là dove mancanvi parlamenti, o non ne son pubbliche le discussioni. Per la pubblicità di ciascun loro passo le camere si accordano con l'opinione pubblica; e provasi come ciò, che si pensa a casa con la moglie o con gli amici,è tutt'altro di ciò che avviene in grandi riunioni, dove una saviezza ne soppianta un'altra.

### 316.

La formale subbiettiva libertà di avere e manifestare i propri giudizi, opinioni e consigli di pubblico vantaggio, libertà competente agl'individui come tali, ha la sua appariscenza nello insieme che si appella opinione pubblica. In questa l'universale, il sostanziale e vero è connesso col suo opposto, la particolaria è aspecialità delle vedute di molti. Tale esistenza è quindi l'attuata contraddizione di sc stessa: la conoscenza quale apparisce: l'essenzialità immediata al par che il non essenziale.

Dilacidazione. L'opinione pubblica è la guisa inorganica, per la quale si dà a conoscere ciò che il popolo vuole ed intende. Ciò che realmente vale nello Stato va operato in guisa organica; e questo è il caso del governo. Pure da tutti i lati l'opinione pubblica è una grande potenza, principalmente oggi che il principio della libertà subbiettiva ha tanto significato e peso. Ciò che ora aver dee un valore, non può averlo ne per forza nè per costume od abitudine, una per motivi e vedute.

317.

L'opinione pubblica, sotto forma di buon senso, racchiude in sè l'eterno sostanzial principio della giustizia, il vero conientuo di risultato dell'initero governo della legislatione e dell'universal posizione, quale etico fondamento, qual vero bisogno e tendenza dell'attualità, affacciantesi in figura di pregiudizio. A norma che questo intrinseco surge nella coscienza, e si concepsisee come massima universale, parte per sè, parte per via di concreti ragionari sui casi sugli ordinamenti e sulle relazioni dello Stato, nonché su'scnitti bi-sogni; nasce pure l'accidentalità delle opinioni, la loro incertezza ed errore, la falsa conoscenza, il falso giudizio. Poichè vi si tratta della individalità delle e princentuto: perceché il pessimo è ciò che secondo il suo contenuto è interamente particolare e proprio; il razionale, all'incontro, è l'universale in sè e per sè; ed il proprio è la stoffa da cui si formano i concetti.

Non è dunque una diversità di vedute subhiettive se da una parte si dice: Vox populi, vox Dei; e dall' altra si esclami con Ariosto:

> Che'l volgare ignorante ognun riprenda, E parli più di quei che meno intenda:

ovvero con Goëthe:

Benchè la folla venerar tu puoi, È miseranda ne' gludizi suoi :

l'una e l'altra cosa però conviene all'opinione pubblica; mentre in essa la verità e l'infinito errore sono così inmodiatamente uniti da non poter prendersi sul serio nè l'una nè l'altro. Quello cle si debba prendere sul serio, sembra difficile a distinguersi: nel fatto la cosa va cosi, se ci atteniamo all'immediata estrinsecazione dell'opinion pubblica. Ma poichè il suo interno è il sostanziale, questo è veramente qualche cosa di serio; però non può essere riconosciuto in quella, bensì, essendo sostanziale, in sè e per sè. Non è buon criterio perciò di quello debua farsi il considerar quale passione si annidi nell'opinato, o come seriamente sia sostenuto, compreso, o disputato: con ciò si darebbe a divedere che il serio di un'opinione non sia davvero tale. Un genio ha proposto alla pubblica soluzione il seguente quesito: Si può ingannare un popolo ? Bisogna rispondere che un popolo non si lascia ingannare sul suo sostanzial fondamento, sull'essenza e sul determinato carattere del suo spirito; ma giudicato secondo la maniera delle sue azioni e dagli avvenimenti ec. il popolo inganna se stesso per la guisa onde si conosce.

Dilucidazione. Il principio del mondo moderno esige che si mostri come autorevole quello che ciascumo deve riconoscere. Oltre che, ciascumo vuole interloquire e consigliare. Quando egli ha fatta la sua discolpa, ha data cioè la sua parola, soddisfatta così la sua subbiettività, condiscende anche a troppe cose. In Francia la libertà della parola è stata sempre men perigliosa del silenzio: questo ultimo lascia temere che l'uomo sostenga da sè ciò che ha a dire contro una cosa; mentre il ragionamento a causa delle deduzioni e della soddisfazione di farlo sapere, ha sempre un lato, pel quale la cosa, può agevolmente passare.

## 318.

La pubblica opinione, quindi, merita e di esser presa in considerazione e di venir disprezzata ; questo dal lato della sua concreta coscienza ed estrinsecazione; quella per l'essenziale fondamento che più o men confuso sta nel detto concreto. Puichè essa non la in sè il criterio della distinzione, nè la capacità di evocare il sostanzial lato a determinata conoscenz; l'esserno: indipendente è la prima formale condizione per ogni cosa grande e razionale (sia nella realtà, sia nella scienza). La quale dal suo lato può esser certa, che l'opinione le sarà in seguito favorevole e riconoscente, classificando la primitiva tra' preciudizii.

Dilucidazione. Nell'opinione pubblica tutto è falso e vero; ma i soli grandi uomini sanno trovarne il lato vero. Chi compie o dice ciò che il suo tempo vuole ed esprime, questi è il grandi momo dell' epoca. Egli fa ciò che è l'intrinseco e l'Essenza del tempo, e lo realizza. Chi non sa disprezzare la pubblica opinione, che si pronunzia qua e là, egli non farà grandi cose.

#### 319.

Un mezzo della pubblica opinione è la stampa, che se la vince in estensione sulla parola pronunziata, non ha però altrettanta vita La diretta assicurazione coutro la libertà di dire e di aver detto la propria opinione, sta nelle leggi e regolamenti che in parte frenano gli straripamenti, ed in parte li puniscono in linea di polizia: l'assicurazione indiretta sta nell' impossibilità di nuocere, fondata sulla razionalità del governo, sulla fermezza dell'amministrazione ed anche sulla pubblicità delle sedute parlamentari; precipuamente se in queste ultime vanno espresse sufficienti e culte vedute sull' interesse dello Stato, tali da non restar nulla a dire, od almeno da togliere alle di-cerie dell'opinione il loro peso ed effetto. Del resto la vera garanzia e l'indifferenza ed il disprezzo delle vili ed ediose parole, alle quali necessariamente si giugne.

Il definir la libertă di stampa come libertă di dire e scrivere ciò che si vuole, sta allo stesso livello del definir la libertă come libertă di far quello che si vuole. Tal maniera di dire appartiene all'inculta superficialită del concetto. Del resto egil è naturale, che il formulsimo a niuna cosa si attacchi tanto forte e si mostri tanto poco docile alla persuasione, quanto in siffatta materia. Suo obbietto è la più lluida, la più particolare, la più accidentale delle opinioni per la infinita moltiplicità del contenuto e delle applicazioni. Oltre le dirette spinte al furto all'omicidio alla sedizione ec. nella libera parola è a considerarsi il modo e la forma del manifestarla; la quale apparisce per sè del tutto universale ed indeterminata, ma che in parte include una determinata significazione ed in parte si connette con conseguenze che non sono realmente espresse, e delle quali è indeterminabile se sieguano direttamente e siano racchiuse nella manifestazione del pensiero. Questa indeterminabilità della materia e della forma fa che leggi in proposito non raggiungano la determinazione richiesta dal dritto, e rende interamente subbiettiva la fissazione del giudizio; perocche qui il trascorso, l'ingiustizia e l'offesa hanno forma particolarissima e subbiettivissima. Oltre a ciò l'offesa è indiretta al pensiero, all'opinione, alla volontà degli altri; e questi sono l'elemento nel quale quella raggiunge la realtà. Detto elemento però appartiene alla libertà altrui, e dipende da questa se l'offensiva azione sarà un fatto reale. Contro le leggi, in conseguenza, può addursi la indeterminazione del fatto, come nell' estrinsecazione , ne' ripieghi e nella forma delle espressioni si trova di che circonvenir la legge, onde la decisione del magistrato è considerata come un giudizio meramente subbiettivo.

All'incontro, volendosi trattare la manifestazione del pensiero come un fatto offiensivo, bisogna considerare ch' sesa non è un fatto, ma un' opinione un pensiero un detto. Onde per la pura subbiettività del contenuto e della forma, per la insignificanza e nessun peso di una mera opinione, di un detto, si toglie la sua punibilità, amzi si richiede il più alto, rispetto per questa opinione, mia spirituale proprietà, e per la parola, manifestazione de uso di tal mia proprietà. E però e rimma ostanziale l'esser delitti e trascorsi di gradazion varia l'offesa all'onore degli individui, il depreziamento, l'oltraggio, l'insulto al governo, ai loro magistrati e funzionari, e precisamente alla persona del principe, l'irrisione alle leggi, l'eccitamento alla rivolta ec. La più grande indeterminazione che tali azioni hanno per l'edemento nel quale lanno estrinsecazione, non toglie quel loro

----

sostanzial carattere; ed ha perciò la conseguenza che il fondo subbiettivo dal quale provvengono determina anche la natura e forma di reazione: un tal fondo è quello stesso che rende necessaria la subbiettività delle vedute e l'accidentalità nella reazione, sia dessa l' ostacolo fatto dalla polizia al delitto, sia anche determinata come propria punizione. Il formalismo, come sempre, sta nel ragionare della concreta natura delle cose co' lati singoli, che appartengono all'esterna apparenza e con le astrazioni che ne derivano. Le scienze però non cadono nella categoria di ciò che fa la pubblica opinione (§ 316), purchè però sieno scienze, e non si basino sul fondo delle opinioni e delle vedute subbiettive; e la loro esposizione non istia nell'arte delle applicazioni, delle allusioni, delle mezze espressioni e reticenze; ma nella semplice determinata aperta espressione del loro significato e del proprio modo di sentirla. Del resto l'elemento nel quale le vedute e le manifestazioni, come tali, addiventano una compiuta azione e raggiungono la loro reale esistenza, sono l'intelligenza, la persuasione e le opinioni altrui; cosicchè l'effetto dell'azione, il periglio che la stessa apporta agl'individui alla società allo Stato (vedi § 212) dipende dalla qualità di codesto elemento: una scintilla gittata in un ammasso di polvere ha tutt'altro periglio che quella gittata sulla nuda terra dove si perde senza lasciar traccia. Come la scientifica estrinsecazione ha il suo dritto e la garanzia nella sua materia e contenuto ; così l'ingiustizia dell'estrinsecazione può non aver effetto, od avere almeno la sua indulgenza nel disprezzo che ottiene. Una parte di tali per sè legalmente punibili delitti nuò venire dal calcolo di quella specie di compenso . alla quale si sente spinta l'impotenza, ferita da' talenti e dalle virtu superiori , per erigersi contro a que' che l' avvanzano, nella coscienza della propria nullità. Così i soldati romani a via di motteggi esercitavano una specie di compenso contro gl'imperatori trionfanti, sia per rifarsi del duro servizio e della severa disciplina sofferta, sia perchè il loro nome non venia calcolato nell'onor del trionfo; e così ponevano una specie di equilibrio.

Tale schifoso ed abbominevole compenso ha per prodotto disprezzo, a norma che il pubblico, il quale figura in ques faccenda, circoscrive l'insignificante gioia dell' insulto pel la riprovevole che in se porta.

#### 320.

La subhiettività, come dissoluzione della consistente vita del Stato, che vuol valere nella sua accidentalità, ed ha l'estrinse apparenza nelle rovinose opinioni e ragionari, ha la vera real nel suo opposto, cioè nella subbiettività, come identica con la s stanziale volontà che fa la nozione del potere del principe, e cl fin qui non è giunta al suo dritto ed Esser determinato, quale idelità dello interne.

Dilucidazione. Noi abbiamo già considerata la subbiettività qui culmine dello Stato nel monarca. D'altra parte si è mostrata la s estrema apparizione nell'arbitrario dell'opinione pubblica. La subiettività del monarca è astratta: pure essa deve concretizzarsi idealizzarsi così che si estenda sull'intiero. Lo Stato ha pace qua do tutti i rami della vita civile stan fermi, ma tal fermezza dell'u accanto all'altro lor deriva dall'Idea dello intiero. E simile deriva fa d'uopo che venga ad apparire quale idealità dello intiero.

### II. LA SOVRANITÀ ALL' ESTERNO.

#### 321.

La Sovranità all'interno (§ 278) è idealità, in quanto i menti dello spirito, e dello Stato sua realtà, sono sviluppati ne loro necessità, e stanno come membra dello stesso. Ma lo spirito come infinito negativo rapporto a sè nella libertà, è anche esse zialmente Esser per sè, che riprende in sele stabili differenze, è perciò esclusivo. Lo Stato in siffatta determinazione ha individu lità, che è essenzialmente, come individuo e come reale immedir individuo, nel Sovrano (§ 279).

#### 399

La individualità, qual esclusivo Essere per sè, apparisce come relazione agli altri Stati, de 'quali ciasenno è a fronte dell'altro indipendente. E poichè in tale indipendenza l'Esser per sè dello spirito reale ha il suo Esser determinato, essa costituisce la piena libertà ed il più grande onore di un popolo.

Quelli che parlano di confederazioni tra Stati più o meno interpolenti con un proprio centro, o che desiderano perdere questo centro e la propria indipendenza per la fusione in un intiero, non s'intendono della natura delle confederazioni nè del sentimento che ogni popolo ha della sua indipendenza. La prima forza, sulla quale s'impiantano gli Stati storicamente, è su tutta questa indipendenza, quandanche astratta e senza ulteriore sviluppo. Provviene da codesta originaria appariscenza se un individuo esta alla loro testa, sia patriarca, o capo di razza ce.

## **22**3.

Nell'Essere determinato apparisce questo negativo rapporto dello Stato a sè come rapporto di un altro ad un altro, e come se il negativo fosse un estrinseco. L'esistenza di questo negativo rapporto ha in conseguenza la forma di un avvenimento e dello sviluppo con accidentali eventualità che provvengono dall'esterno. Però il suo più alto proprio momento, la sua reale infinità quale idealità di ogni finito in lui, è il lato pel quale la sostanza come l'assoluta potenza contro ogni individuo e specialità, apporta sulla vita e sulla proprietà come su loro dritti, come su più ampie sfere, l'Esser determinato e la coscienza di loro nullità.

## 324.

Tale determinazione con cui l'interesse ed il dritto degl' individui è posto conue momento evauescente, è anche il positivo dalla sua non accidentale incangiabile individualità, individualità che è in sè e per sè. Questa relazione e I riconosceria è sostanzial dovere; è dovere di serbar codesta sostanziale individualità, l'indipendenza e sovranità dello Stato col periglio e sagrificio della proprietà e della vita, do ditre a ciò delle opinioni e di tutto che è compreso nella periferia della vita.

È un cattivo calcolo quando lo Stato nell'esiger tali sagrifici venisse considerato sol come società civile, il cui scopo fosse l' assicurazione della vita e della proprietà degl' individui ; perocche questa sicurezza non verrebbe raggiunta col sagrificio di ciò che è assignrato. Nell'addotto sta l'etico momento della guerra che non si dee considerare come assoluto male o come pura esterna accidentalità, fondata ovunque si voglia, sia nelle passioni de'dominanti o del popolo, sia nell'iniquità, od altri simili accidentali motivi. Ciò che è per natura accidentale, si pruova accidentale; e questo destino è ancor necessità; la ragione e la filosofia fa sparice il punto di vista della mera accidentalità, ed in essa, come apparenza, riconosce l'essenza che è necessità. Egli è necessario che il finito del possesso e della vita sia posto come accidentale, perchè questa è la nozione del finito. Tal necessità ha da un lato la forma di forza naturale; onde ogni finito è mortale ed evanescente. Nell'essenza de' costumi però, nello Stato, va ritolta quella forza alla natura; e la necessità è elevata ad un che etico, ad opera della libertà. Quella evanescenza si fa volontario sparire ; e la negatività che vi sta in fondo addiviene sostanziale propria individualità dell'Essenza etica. Nella guerra è qualche cosa di serio quella vanità di beni e cose temporali, che dà materia ad un'edificante maniera di parlare : la guerra è perciò il momento in cui l'idealità della specialità giunge al suo vero punto ed ottiene realtà : la guerra ha l'alto significato che per essa, come ho detto altrevolte « si consiegne l'etica salute de' popoli nella loro indifferenza contro il tener fermo delle finite determinazioni : così come il muoversi del vento preserva il mare dalla putrefazione cui lo porterebbe un'eterna calma; ed a cui andrebbero incontro i popoli per una eterna pace ». Faremo vedere più giù che questa non è se non un'idea filosofica, o, come suol dirsi, una giustificazione della provvidenza: una reale guerra abbisogna di tutt'altra giustificazione. Si manifesta storicamente che l'idealità, la quale in guerrà viene ad apparire come sita in un'accidentale relazione all'esterno, è la stessa idealità, per la quale gl'interni poteri dello Stato sono organici momenti dell'intiero; atteso che le guerre fortunate impediscono le interne turbolenze e reudon ferma l'intriuseca potenza dello Stato. I popoli che non vogliono o che temono sopportare la sovranità interna vengon soggiogati dagli altri; e con quanto meno di onore e riuscita si travagliano per la loro indipendenza. tanto meno giugner possono all'interna forte costituzione della potenza dello Stato. La loro libertà se ne muore per la paura di morire. Gli Stati che non hanno la garanzia della indipendenza nella loro forza armata, ma in altri riguardi, p. e. nella vicinanza di sproporzionatamente piccoli Stati, possono impiantarsi su di un governo, che non ha ne quiete all' interno ne all' esterno. Questi ed altri simili fenomeni tengono al principio pocanzi svolto.

Bilucidazione. In pace si svolge dippiù la vita civile: tutte lo sfere si attengono alle mura domesticlie; ed alla fine gli uomini stagnano, e la loro particolarità addivieno sempre più dura e forte. Intanto alla salute importa l'unità del corpo; cosicché quando le parti rirgidiscono. I è morte. La pace eterna fu tenuta spesso come un ideale cui l'umanità va incontro. Kant ha immaginata una lega di principi, tale da appinaner tutte le controversie degli Stati; e la santa alleanza certamente ebbe in vista di esser tale leza. Ma lo

Stato è individuo; e nell'individualità è essenzialmente racchiusa negazione. Quandanche un numero di Stati componesse una fai glia, questa unione dovrebbe crearsi un contrapposto e suscitare nemico. Non solo i popoli si rafforzano per la guerra; ma nazic per sè intolleranti, con la guerra all'esterno, guadagnano la qui all' interno. Certamente per la guerra si ha la non sicurezza de proprietà : ma questa reale non sicurezza è il necessario mo mento. Si ascolta spesso parlare dal pulpito della non sicurez vanità ed instabilità delle cose temporanee; ma ciascuno pen benche commosso: io vorrei conservare ciò che è mio. Se que non sicurezza viene conje qualche cosa di reale e serio in forma usseri con lucide sciabole, quella commovente edificante parola la prenunziava, si volge in maledizione contro il conquistato Ciononostante han luogo le guerre, perché stanno nella natura ( la cosa; i germi ne crescono a dismisura; e la parola si tace aval grave eco della Storia.

#### 325.

Il sagriūcio per la individualità dello Stato è relazion sostanz di tutti, epperò universal dovere. A questo risponde una speci relazione, cui è consacrata la posizion sociale della bravaura co un lato della idealità contro la realtà della particolare consisten

### 326.

Le discordie tra gli Stati possono avere per obbietto un parti lar lato delle loro relazioni. Per tali discordie la parte speciale c sacrata alla difesa dello Stato ha la sua precipua determinazio Quando poi viene in periglio l' indipendenza stessa dello Stato cc tale, il dovere allora chiana tutti i cittadini alla difesa. Quando l'iero divenuto forza armata è divelto dalla sua interna vita e spi fuori, allora la guierra di difesa si cangia in guerra di conquis

Che la potenza armata dello Stato diventi un'armata st

ziale ; e che la determinazione dello affare della difiesa dello Stato addiventi una posizion sociale, è la stessa necessita per la quale gli altri particolari momenti, interessi ed affari addiventano posizioni coniugali, industriali, politiche ec. Il ragionamento che, poggiato su' motivi si porta a disparate conchiusioni, si perde in considerare i grandi vantaggi e disvantaggi dell'erezione degli esercili stanziali: e l'opinione si risolve volentieri per gli ultimi; mentre la nozione della cosa difficile a comprendersi importa che gl' individuali de estrinsesi per se come un mezzo pel necessario in sè e per se; quantunque gl' interessi e gli scopi della specialità ( il cibo con le sue conseguenze, i grossi dazi ec. ) nella coscienza del citataino sien sentiti più forti.

#### 327.

La bravura è per sè una virtà formale, essendo la più alta astrazione della libertà da tutti gli scopi speciali, sien essi possessi godimenti o vita: ma tal negazione ha una guisa estrinsecamente reale; e la sua estrinsecazione e compimento non è di natura spirituale, poichè l'interno sentimento di questo o quel motivo e 'l sno reale risultato può essere per altro e non per sè.

Dilucidazione. La posizione sociale de militari è quella dell'unitarialità, competendole la difesa dello Stato, ed il dovere di portar l'idealità all'esistenza, cioè il sagrificio di se. La bravura al certo è di specie diversa. Il coraggio degli animali e de ladri, il battersi per l'onore, l' intrepideza cavalleresca non ne sono vere forme. La vera bravura di un popolo culto è l'esser pronto a sagrificarsi in servigio dello Stato; talchè l' individuo non sia che uno tra molti. Non è il personale coraggio il più che importi, ma il coordinarsi all'universale. Nelle Indie cinquecento uomini portaron vittoria su ventimila, che non eran vili, ma che non seppero operare in unione cogli altri.

328.

Il pregio della bravura, qual sentimento, sta nel suo vero assoluto scopo, nella sovranità dello Stato. L'effettuazione di tale scopo, come opera di bravura, è dargli a mezzo la personale operosità. In essa sta il duro della più forte contraddizione, dovendo manifestarsi come esistenza della libertà, ossia come la più alta indipendenza del l'Esser per sè, e quale esistenza mecanica di un esterna subordinazione e di servigio; l'obbedienza, la rinuncia alle proprie opinioni e ragionamenti, epperò l'assenza del proprio spirito vi si cumula con la più intensa e compreensiva attuale presenza dello spirito e della risolazione; l'agir da personale nemico contro individui nella perfetta indifferenza e forse buona volontà verso gli stessi come individui.

Il rischiar la vita certamente val più che temer la morte; ma questo lato è puramente negativo e non ha per sè determinazione o valore. Al coraggio dà significato il positivo, lo scopo, il contenuto. Anche i ladri gli assassini per fine di delitto, e gli avventurieri per uno scopo di opinione hanno il coraggio di rischiar la vita. Il principio del mondo moderno, il pensiero e l'universale, ha dato alla bravura l'altissima forma dell'apparente meccanismo del suo fatto che non tiene alla speciale persona, ma alla stessa come membro dell'intiero; ed è volto non contro la persona individuale, ma contro una totalità nennica; cosicchè il coraggio personale apparisec come non personale. Tal principio ha trovata l'arma da fuoco; e non è l'accidentale invenzione di quest'arna quella che ha cangiata la forma personale della bravura in altra più astratta.

#### 329.

L'indirizzo dello Stato all'esterno viene dall'esser egli individuale subbietto. Il suo rapporto all'altro sta, in conseguenza, nel potere del principe, cui solo ed inmondiatamente compete comandra la forza armata, tenere in piedi, per via di ambasciadori, le relazioni cogli altri Stati', stabilir la pace, intimar la guerra, e far altri trattati.

Dilucidazione. In pressoché tutte le terre europee, l' individuale sommità del potere del principe ha in cura le relazioni con l'estero. Là dove vi ha un governo parlamentare si quistiona se la pace o la

guerra, non debba venir risoluta dal parlamento, che sempre vi contribuisce, specialmente per riguardi monetari. In Ingalterra p. e.
non si può condurre nessuna guerra impopolare. Ma se si crede che
i principi ed i gabinetti sian soggetti a passionati trasporti più che
le camere, e che petriò la risoluzione sulla pase e sulla guerra
debba affidaria i queste ultime; si rifletta che spesso intiere nazioni,
come i loro principi, si entusiasmano ed appassionano. Molte volte
in Ingaltilerra l'intiero popolo ha fatto premura per la guerra; et
i ministri vi si videro in certo mode nocessitati. La popolarità di
Pitt nacque dal super cogliere nel segno voluto dalla nazione. Troppo tardi il raffreddarsi dell'entusiasmo ha data la coscienza dell'intilità e non necessità d'una guerra inconinciata senza il calcolo dei
mezzi. Oltre a ciò lo Stato è in relazione non con un altro solo, ma
con molti; onde lo sviluppo delle relazioni addivien dilicato di modo,
da non potersi unaneggiare se non da chi sta in alto.

## B. L'ESTERNO DRITTO DI STATO.

330.

L'esterno dritto di Stato provviene dalla relazione degli Stati indipendenti. Ciò che nello stesso è in sè e per sè, prende la forma di un da farsi; ed in quanto realmente è, riposa sulla decretante volontà sovrana.

Dilucidazione. Gli Stati nou sono persone private, ma perfette indipendenti totalità in sè; epperò le loro relazioni sono ben altre di quelle puramente morali o di dritto privato. Si è spesso voluto trasportare il dritto privato e la morale negli Stati; ma le private persone hanno su loro un tribunale, che realizza quello che è di giusto. Certamente una relazione di Stato deve esser giusta; ma ciò che è in sè, dee anche aver valore nel mondo. Poichè non vi ha forza che decida contro gli Stati ciò che è giusto, e che realizzi tale decisione; perciò in questo si rimane sempre ad un da farsi. La relazione degli Stati è quella di persone indipendenti che stipulano tra loro, ma stauno al di sopra di codeste stipulazioni.

334

Il popolo, come Stato, è lo spirito nella sua sostanziale raziona-

lità ed immediata realtà, ed è perciò l'assoluta potenza sulla terra. În conseguenza uno Stato a fronte di un altro ha compiuta indipendenza; ed ha assoluto dritto di esser tale per gli altri e di venir da costoro così riconosciuto. Tal dritto però è solamente il dritto astratto di pretendere il cennato riconoscimento. Che lo Stato infatti sia ciò che è in sè e per sè, dipende dal suo contenuto, governò e posizione. Il riconoscimento, che racchiade l'identità di queste due cose, riposa sulle maniere di vedere e sulla volontà di un altro.

Come l'individuo non è persona reale senza relazione ad altra persona (8 71), così lo Stato non è reale individuo senza la relazione ad altri Stati (§ 322). La legittimità di uno Stato, e 'l poter del suo principe, in quanto s' indrizza all' esterno, è rapporto del tutto interno: uno Stato non dee mischiarsi negl' interni vantaggi di un altro. Ma in pari tempo codesta legittimità dee esser perfetta col riconoscimento degli altri Stati. Tal riconoscimento esige la garanzia che coloro i quali riconoscono siano del pari riconosciuti, che, cioè, sieno rispettati nella loro indipendenza: a questi dunque non può essere indifferente ciò che avviene all' interno dello Stato riconosciuto. Qui nasce la quistione del punto fino ad quale un popolo nomade, cioè un popolo nel più basso grado di cultura, debba riguardarsi come Stato. Le religiose vedute ponno racchiudere, come una volta presso il popolo giudaico e più tardi presso il popolo maomettano, un'opposizione forte così da non permetter l'universale identità insita al riconoscimento.

Dilucidazione. Quando Napoleone, prima della pace di Campoformio, dicea: la repubblica francese, al pari del sole, non abbisogna di esser riconosciuta, queste parole indicavano che la forza dell'esistenza porta con sè la malleveria del riconoscimento, quandanche non espresso.

332.

L'immediato rapporto reciproco degli Stati si distingue in moltiplici relazioni; la cui determinazione dipende dal bilaterale indipendente arbitrio, ed ha perciò la formale natura di contratto. La materia di codesti contratti è d'una moltiplicità infinitamente minore di quelli della società civile, in cui gl'individui stanno por molti riguardi in mutua dipendenza; mentre gli Stati indipendenti sono, al contrario, totalità che bastano a loro stesse.

#### 333.

La massima fondamentale del dritto de' popoli (internazionale), dritto universale che dee valore in sé e per sé tra gli Stati, a differenza dello speciale contenuto de' trattati positivi, importa che questi trattati siano a mantenersi. Ma poiché il rapporto degli Stati la per principio la loro sovranità, essi sono l'uno rispetto all'altro in posizione naturale; ed i rispettivi dritti non avendo su di loro una universale potenza, stanno nello speciale, volore di loro operosità. Ogni universale determinazione resta dunque un da farsi; e questa circostanza apporta la variazione de' rapporti stabiliti o tolti dai trattati.

Non vi ha pretore, od autorità, o conciliatore tra gli Stati; e ciò accidentalmente, cioè giusta la particolare volontà. Il concetto kantiano della pace eterna ottenuta da una confederazione che toglie ogni lotta, per via di una potenza autorizzata da ogni Stato a comporre le discordie, e rendere impossibile l'appellarsi alla guerra, presuppone un accordo degli Stati, che riposa su motivi morali religiosi od altri, e più che tutto sulla speciale sovrana volontà. Resta perciò affetto dall'accidentalità.

Le quistioni tra gli Stati, dunque, ove le speciali volontà discordino, si risolvono con la guerra. Resta per sè indeterminato quali offese nella loro vasta latitudine e ne inoltiplici corrispondenti rapporti possano riguardarsi come determinata rottura de trattati o come ingiuria alla stima ed all'onore; perceche uno Stato può porre la sua infinità ed onore in ciascuna singolarità; ed ha tanto più di spinta per quanto più la sua potente individualità, molestata dal lungo riposo, tenda a procurarsi al di fuori una materia d'attività.

### 335.

Lo Stato, inoltre, come spirituale, non sempre si arresta a considerar la realtà dell'offesa; ma spesso ha per causa di discordia il concetto del periglio che sovrasta da parte di un altro Stato, fidandosi a piùo meno gradi di verosimiglianza e perfino alla conghiettura delle mire di quest'altro Stato ec. ec.

#### 336.

Gli Stati, come particolari volontà, sono indipendenti nelle loro relazioni reciproche, ed il valore de trattati riposa su questo dato. Intanto la particolare volontà dello intiero, secondo il contenuto, è il suo benessere. Questo forma dunque la suprema legge del rapporto vicendevole; precisamente perché l'Idea dello Stato toglic in lui la contraddizione del diritto come astratta libertà, e del pieno special contenuto del Benessere; e perché il primo riconoscimento degli Stati (8 331) gli fissa quali concrete totalità.

## 337.

Il sosianzial benessere dello Stato è il suo benessere come di un particolare Stato ne' suoi deterninati interessi e posizioni, ed anche nello proprie estrinseche circostanze derivanti dalle speciali relazioni de' trattati. Il governo è dunque una speciale saviezza (vedi l'osser. al 3 334) e non l'universale provvidenza; e così pure lo scopo in relazione agli altri Stati, ed il principio per la giustificazione della guerra e de' trattati non è il pensiere o universale (filantropico), ma il benessere ferito o minacciato nella sua determinata specialità.

Bissgna fissar hene la contraddizione della morale con la politica, e la contemporanea condizione della loro reciproca corrispondenza. Al proposito importa avvertire che il benesserre di uno Stato ha tutt'altra giustificazione del benessere gi' individui; che la sostanza de' costuni, lo Stato, ha il suo Essere determinato, cioè il suo dritto, immediatamente non in un'esistenza astratta ma in una reales questa concreta esistenza esser può il principio delle sue azioni e della sua condotta, ad esclusione di qualunque de molti pensieri contenenti una proibizione morale. Il pensiero dell'inginatzia della politica, proyveniente dalla cennata contraddizione, riposa sulla bassezza de concetti della moralità, della natura dello Stato e delle sue relazioni sotto il punto di vista morale.

#### 338.

Poiché gli Stati si riconoscono vicendevolmente come tali, anche in guerra, nella posizione della dissoluzione del dritto operata dalla forza e dall'a accidentalità, resta il vincolo di riguardarsi vicendevolmente come aventi valore in sè e per se; onde nella guerra stessa la guerra è considerata come un turbine passeggiero. In ciò sta la determinazione del dritto internazionale, che la guerra racchioda la possibilità della pace: per la qual cosa gli ambasciadori p. e. sono a rispettarsi ; e la guerra non si fa all'interne istituzioni, non alla vita pacifica di famiglia e privata, nè alle private persone.

Dilucidazione. Le guerre moderne son perciò umanamente fatte, e la persona non odia la persona. Tutt'al più vi hanno personali combattimenti negli avamposti; chè contro l'esercito, come esercito, l'animosità è un indeterminato, un odio al dovere che si considera insito in altri.

### 339.

Del resto la vicendevole maniera di condursi in guerra, il dar p. e. quartiere; el i dritti che uno Stato in pace accorda a coloro che appartengono ad altri Stati ec. queste cose dipendono da' costumi delle nazioni, a causa della universalità di condotta che resta ferma in tutte le relazioni.

Dilucidazione. Le nazioni europee formano una famiglia, stanțe l'universal principio de' loro codici, costumi ed educazione. E cosi modificasi il rapporto internazionale in una posizione in cui reciprocamente si cerca fare il maggior de' mali. Le relazioni di Stato a Stato sono vacillanti: non vi ha pretore che tenga; e l'altissimo pretore è lo spirito universale che è in sè e per sè, lo spirito del mondo.

### 340.

Nelle relazioni reciproche degli Stati, in quanto particolari, ap-

parisce in grandi dimensioni animatissimo il giuoco dell'interna specialità dello passioni , interessi e scopi, de' talenti e delle virtù,
della forza, dell' ingiustizia, de'vizii, come dell' esterna accidentalità.
In tal giuoco la totalità dello stesso costume, la indipendenza dello
Stato è sottoposta all' accidentalità. I principii dello spirito del popolo son limitati a causa della specialità in cui i popoli, come esistenti individui, hanno loro obbiettiva realtà e coscienza: il loro destino i loro fatti nella loro vicendevole relazione sono l'apparente
idalettica della finità del detto spirito, da cui procede illimitato lo
spirito universale, lo spirito del mondo: e questi esercita il suo dritto, che è l'altissimo de dritti, nella storia del mondo innanzi al teatro dell'innierezzo.

#### C. LA STORIA DEL MONDO.

#### 341.

L'elemento dell' Esser determinato dello spirito universale, in arte intuizione e fantasia, in religione è sentimento e concetto, in filosofia è puro libero pensiero, nella storia del mondo è spirituale realtà nella sua grande periferia d'interiorità. Essa è un teatro; mentre nella sua universalità, che è in sè e per sè, il particolare, i penati, la società civile e lo spirito de' popoli nella loro variocolorata realtà non sono che un ideale, cui il muoversi dello spirito in simile elemento va a rappresentare.

## 342.

La storia del mondo non è, inottre, il semplico teatro della sua potenza, cioè l'astratta ed irrazional necessità di un cieco destino; ma per essere in sé e per sè ragione, il cui Esser per sè nello spirito è sapienza, la storia del mondo è il necessario sviluppo della mondo è il necessario sviluppo della sua libertà; e quindi lo sviluppo della sua ocsicienza olda sua libertà; svolgimento e realizzazione dello spirito universale.

## 343.

La storia dello spirito è il suo fatto, perocchè lo spirito è il suo

fatto, ed il suo fatto è porsi come spirito ad obbietto della sua coscienza, e comprender se stesso che si svolge per sè. Tal comprendere è il suo Essero ed il suo principio; la perfezione del suo comprendere è il manifestarsi e 'l passare ad altro. Lo spirito che, formalmente esprimendoni, ricomprende il suo comprendere, o, che val lo stesso, lo spirito che dalla esternazione torna in sè, è lo spirito in un grado più elevato di quello nel quale si trovava nel primo comprendere.

Cade qui la quistione sulla perfettibilità e sviluppo della razza umana. Coloro che hanno creduto a codesta perfettibilità, hanno presentla qualche cosa della natura dello spirito, che ha per leggo del suo Essere lo Γνοθί σελυτόν, e che nel comprendere ciò ch'egit è, si trova in una special forma più elevata di quella la quale faceva il suo Essere. Per coloro che rigettano un tal pensiero, lo spirito rimane vuota parola; come la storia resta un superficial giuoco di passioni e d'accidentali sforzi così detti umani. E quando le espressioni di provvidenza a e di disegno provvidenziale lassino credere a più alte disposizioni; tali concetti restano incompiuti, poiché espressamente si dà per incognito ed incomprensibile il disegno della provvidenza.

344.

Gli Stati, i popoli e gl'individui in questa fuuzione dello spirita del mondo surgono nel loro speciale determinato principio, che ha il suo svolgimento e realizzazione nel loro governo e nell'intiera latitudine delle loro posizioni. Delle quali lo spirito del mondo è conscio, approfondandosi nel loro interesse; mentre e Stati e popoli ed individui non son che inconseii strumenti o membra di quella interna funzione. Essi svaniscono; mentre lo spirito in sè e per sè dilatsai ed opera il passaggio al suo prossimo superiore gradino.

345.

Rettitudine e virtù, ingiustizia, forza e vizii, i talenti ed i loro fatti, le piccole e le grandi passioni, colpa ed innocenza, la nobiltà

control broad

della vita degl' individui o de' popoli, l' indipendenza, la ventura e sventura' degli Stati e di ogni singolo uomo hanno lor significato e valore nella Stera della conscia reallà, là trovano il loro giudicio e la loro giustificazione ancora imperfetta. La storia del mondo va oltre cotali punti di vista: Quel necessario momento dell' Idea dello spirito del mondo, che è l' attuale suo grado, ha nella storia il suo assoluto dritto; ed il popolo vivente in quella al par che i suoi fatti vi trovano il lor espletamento, la loro felicità fama.

### 346.

La storia è la fisonomia dello spirito in forma di avvenimenti e praesa la maturale immediata realtà : I gradi di sviluppo dello spirito si presentano come immediati naturali principii; e questi, per esser naturali, sono una moltiplicità di reciproche esteriorità, di modo che ad un popolo non convenga se non un solo di que principii, che forma la sua geografica ed antropologica esistenza.

## 347.

Al popolo, cui conviene tal' momento come natural principio, à eflidato il completamento del medesimo nel processo della sviluppantesi cosscienza dello spirito del mondo. Questo popolo nella storia del mondo è il dominante nella sua epoca. Ed un popolo non può in sé far epoca che una volta sola (§ 346). A fronte dell'assoluto dritto di essere il sostenitore dell'attual grado di sviluppo dello spirito del mondo, lo spirito degli altri popoli non ha dritto; come quello la cui epoca è finita, non conta più nella storia del mondo.

La speciale storia di un popolo mondialmente storico in parte racchiude lo sviluppo del suo principio dalle infantili oscure posizioni fino alla sua giovinezza, quando giunto alla libera etica coscienza entra nella storia universale; ed in parte comprende ancora il periodo della caduta e del deperimento, perocchè così rilevasi in lui il prodursi di un più alto principio, perocche del suo proprio. Con ciò va significato il passaggio dello spirito a questo principio, epperò il passaggio della storia del mondo ad un altro popolo. In tal periodo quel popolo la perduto l'assoluto interesse: al certo egli riceve positivamente in sè il principio profgredito, ma lo accepite come un che ricevuto, e uon nell'immamente vitalità e giovinezza: forse perde la sua indipendenza, forse anche trascina il resto di sua esistenza in un particolare Stato od in un giro di Stati, e cade in una moltiplicità d'interni tentativi ed esterne lotte per caso.

#### 348.

In cima di ogni azione, epperò anche della storia del mondo stanng l'individui. come subbiettività che operano il sostanziale (Osser. al § 279 in principio). Poichè a codeste vitalità del fatto sostanziale dello spirito del mondo, tanto allo stesso identiche, tale spirito ad esse secuso non ne forma l'obbietto e lo scopo (§ 344), le medesime non ottengono ne onore nè riconoscenza del fatto dalloro contemporanei (ivi) e neppure dalla pubblica opinionè della posterità; ma come formali subbiettività hanno in detta opinione la loro parte di fama imperitura.

### 349.

Un popolo in sulle prime non é Stato; ed il passaggio di una famiglia orda, razza, o massa ec. a posizione di Stato realizza in lui formalmente l'Idea. Senza questa forma, qual sostanza del costume che e in sè, un popolo non può avere obbiettivamente nelle leggi; pensate determinazioni, l'universale Essere determinato che è in sè e per sè e val per universale; epperò non è riconosciuto: la sua indipendenza non è sovranità, perché senza obbiettiva legalità e senza formale razionalità per sè ferma.

Anche nell' ordinario concetto una condizione patriarcale non si chiama governo, un popolo in tal posizione non si appella Stato, ne la sua indipendenza dicesi sovranità. Fin dai primordi della storia reale sta da un lato la insignificante innocenza senza interesse, e dall'altro lato la bravnra della totta formale del riconoscere e della vendetta (vedi § 331 e la pag. 73).

#### 350.

Nelle legali determinazioni e nelle obbiettive istituzioni uscite dal matrimonio e dall'agricoltura (Osserv. al § 203) sta l'assoluto dritto dell' Idea, sia che la forma del loro sviluppo apparisca come legislazione e beneficio divino, o come forza ed ingiustizia. Questo è il dritto degli eroi all'erezione degli Stati.

#### 351.

Per questa medesima determinazione avviene che talune nazioni civilizzino le altre, che loro stanno dietro nel sostanziale momento dello Stato; cosicchè i popoli pastori inciviliscono i cacciatori, e gli agricoltori inciviliscono e questi e quelli ec. qua barbari e con la coscienza di un dritto disuguale; considerando e trattando la costoro indipendenza con un che formale.

Nelle guerre e combattimenti che nascono in tali condizioni , essendo tenzoni di ricognizione in rapporto ad un determinato valor dell'Idea, si ha il momento che dà ad un popolo un significato per la storia del mondo.

## 35**2**.

Le concrete idee, gli spiriti de popoli, han loro verità e determinazione nella concreta Idea, che è l'assoluta universalità: esse stanno intorno allo spirito del mondo ed al suo trono come gli esecutori della sua realizzazione; come testimoni e cortigiani del suo dominio. Come spirito, il movimento della sua attività è sapersi assoluto; e quindi ilberare la sua coscienza dalla forma del naturale immediato, tornando a se stesso. Quindi i principii delle forme speciali di codesta coscienza nel processo di sua liberazione, cioè i popoli mondialmente storici son quattro.

### 353.

Nella prima immediata rivelazione lo spirito del mondo ha a principio la forma di spirito sostanziale, qual dell'identità in cui l'individualità resta inmersa, come nella sua Essenza, ed è priva di autorità ner sè.

Il secondo principio è la conoscenza di codesto spirito sostanziale, cosicchè quello è il contenuto e'l compimento,l'Esser per sè come vivente forma di questo; cioè la bella etica individualità.

Il terzo è l'approfondarsi in sè del conoscente Esser per sè fino all'astratta universalità, e quindi all'infinita contraddizione contro l'obbiettività vedova di spirito.

Il principio della quarta forma è il fondersi di queste contraddizioni della spirito, che accoglie nell'interno di sè la sua verità e concretta Essenza, e trovasi familiarizzata e conciliata con l'obbiettività: e poichè questo spirito che ritorna alla primitiva sostanzialità essee da infinite contraddizioni, produce e conosce tal sua verità come pensiero e come mondo di spirituale operosità.

### 354.

Secondo tai quattro principii i quattro popoli mondialmente storici sono 1) l'orientale, 2) il greco, 3) il romano, 4) il germanico.

## 355.

# 1) Il mondo orientale.

Il primitivo popolo, proveniente dalle naturali condizioni patriarcali, ha l'indivia sostanziale intuizione del mondo: in esso il regime mondiale è teocrazia, il Signore è il Sommo sacerdote o Dio, il governo dello Stato e'l codice è la religione, come i precetti anzi gli usi religiosi e morali sono leggi dello Stato e giuridiche. Nella maestà di questo intiero resta l' individuale personalità senza dritti: Pesterna natura è immediatamente divina, un ornamento della divinità; e la storia reale è poesia. Le diversità, che si sviluppano secondo i lati vari de costumi, del regime e dello Stato, mettono in luogo di leggi, accanto a'semplici costumi, gravose prolisse superstiziose cerimonie; e producono le accidentalità di personale forza ed arbitraria dominazione, nonchè l'organizzazione delle posizioni sociali nella naturale stabilità delle caste. Lo Stato orientale è quindi vivente solo nel suo movimento, che non essendo in se fermo e pietrificando ciò che è forte, trabocca al di fiori, ed addiviene un' elementare tempesta e devastazione. L' interna quiete è un viver privato ed un naufragio nella debolezza e nel languore.

Il momento della sostanziale naturale spiritualità nella formazione dello Stato, che, qual forma, da il punto di partenza della storia di ciascuno Stato, è messo in luce per ciascuno Stato e dimostrato con profondo senno e dottrina nell' opera del dottor Stato, initiotata: Della caduta degli Stati di natura (Berlino 1812); aprendosi così la via alla razionale considerazione della storia del governo e della storia in generale. In quel libro si mostra il principio della subiettività e della consia libertà nella nazione tedesca; ma poiche il trattato non va oltre la caduta degli Stati di natura, il detto principio è portato fin dove apparisce come inquieto movimento, arbitrio e corruzione nella sua special forma di coraggio non isviluppato ancora fino all'obbiettività della conscia sustanzialità ed organica legalità.

356

## 2) Il mondo greco.

Questo ha la sostanziale unità del finito e dell'infinito, ma sul misterioso fondamento di muti ricordi d'inezie e fantasie tradizionali, che portano lo spirito il quale distingueva se stesso all' individuale spiritualità ed alla luce della conosenza illustrata ed armonizzata alla bellezza, al libero e sereno costame. In siffatta determinazione è surto il principio della personale individualità, non presa in se stessa, bensì nella sua ideale unità. L' intiero perciò vi si divise in un cerchio di particolari spiriti del popolo; e la suprema decretante volontà fu posta non nella subbiettività di quella cossienza che è per sò, ma in una polenza superiore ed estrinseca alla medesima (Osserv. al § 279). D' altronde la specialità corrispondente al bisogno non fu ritenuta nella sua libertà, ma cacciata nello stato di schiavità.

357.

## 3) Il mondo romano.

In questo compiesi'la distinzione, sperperando la vita del costime nell' estrema personale privata coscienza e nell' astratta universalità. L' opposizione proceduta a democratica forma dalla sostanziale intuizione di un'aristocrazia contro il principio della libera personalità, sviluppasi dal lato aristocratico in superstizione del opinione di una fredda avida forza; e dal lato democratico in corruzione del popolo. La dissoluzione dell'initiero finisce nell'universale malessere nella morte della vita de costum; in cui le individualità del popolo si spegnono nell'unità del panteôn; tutte le individualità decadono a persone private ed uguali nel dritto formale, il quale rinchiude l'astratto arbitrio che prodigiosamente si spinge.

358.

## 4) Il mondo germanico.

Alla perdita di se stesso e del suo mondo, e nell'infinito dolore di tal perdita, qual presso il popolo israelita, lo spirito nella sur pressura, all'estremo di sua assoluta negatività, nel punto di ritorno, afferra l'infinita positività del suo interno, il principio dell'unità della natura divina ed umana, la riconciliazione della verità e libertà obbiettiva, quale apparisce alla subbiettività nell'interno della coscienza. Di questo principio nordico è aflidata la realizzazione a popoli della Germania.

359.

L'interiorità del principio , l'astratta fusione e scioglimento di ogni contraddizione , fusione già ssistente nel sentimento, qual fede amore e sperarza, svolge il suo contenuto per innalazito alla realtà ed alla conscia razionalità, ad un mondo procedente dal cuore amante della lealtà e della socievoleza. Tal mondo, nella sua subbiettività , è un mondo di rozza arbitrio e barbarie di costuni : a cui di contro sta un mondo al di là, un intellettual regno il cui contenuto è la verità dello spirito, che , come non pensata si vela nella barbarie del concetto , come spirituale potenza sull'anima reale si tiene qual non libera terribile potenza contro la stessa.

360.

Nella dura lotta di quel mondo, che sta nelle differenze giunte alla loro assoluta opposizione, e che si radica nella unità e nell' Idea, lo spirituale degrada nella realtà e nel concetto, l'esistenza del suo cielo è un che terreno, una conune mondialità; il mondiale al contrario, configurando il suo astratto Esser per sè in pensiero principio del razionale Essere e Sapere, razionalità del dritto e della legge, è in sè la contraddizione perduta nell'illimitato. Il presente dimette l. barbaric e l'ingiusto arbitrio ; come la verità si spoglia del suo trascendente e della sua accidental forza; cosicche la vera conciliazione divenuta obbiettiva è svolta dallo Stato ad immagine e realtà della ragione, in dove la coscienza trova la realtà della sua sostanziale conoscenza e volere in organico sviluppo; come nella religione trova il sentimento ed il concetto di quella sua verità quale ideale essenza; c nella scienza trova la libera conoscenza di questa verità quale una ed identica nelle sue totali manifestazioni, che sono lo Stato. la natura e 'l mondo ideale.



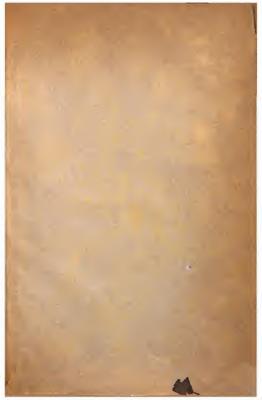



VIN' LOFFREDO

Formo Vecchio 2



